

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





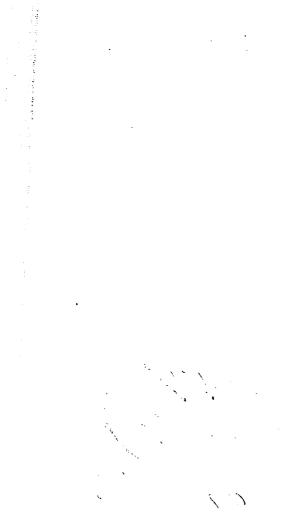

|  |  | 69494     |
|--|--|-----------|
|  |  |           |
|  |  | 1901.1    |
|  |  | 0.81      |
|  |  | 1644.1    |
|  |  | 1.484     |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  | 1.000     |
|  |  |           |
|  |  | 1.111     |
|  |  |           |
|  |  | 100 100   |
|  |  | endie:    |
|  |  |           |
|  |  | 486       |
|  |  | - 111     |
|  |  | Tillus :  |
|  |  |           |
|  |  | Name (    |
|  |  |           |
|  |  | 1111 42   |
|  |  | 1998      |
|  |  | 2.15      |
|  |  | 3000      |
|  |  | 1400      |
|  |  | 1000      |
|  |  |           |
|  |  | 3000      |
|  |  |           |
|  |  | 1884.1    |
|  |  |           |
|  |  | 1-107     |
|  |  |           |
|  |  | 9-11      |
|  |  | 5.00      |
|  |  | 100       |
|  |  | 1000      |
|  |  |           |
|  |  | 12341     |
|  |  | (31818)   |
|  |  | 1000      |
|  |  | 13199     |
|  |  |           |
|  |  | 1,000     |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  | 100       |
|  |  |           |
|  |  | 111111    |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  | ille ille |
|  |  |           |
|  |  |           |

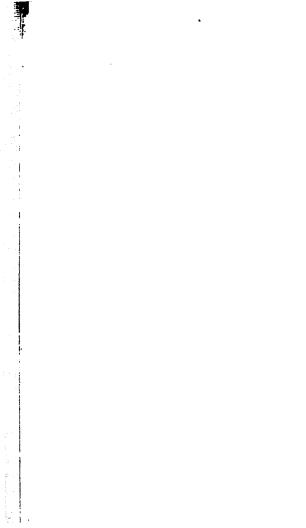

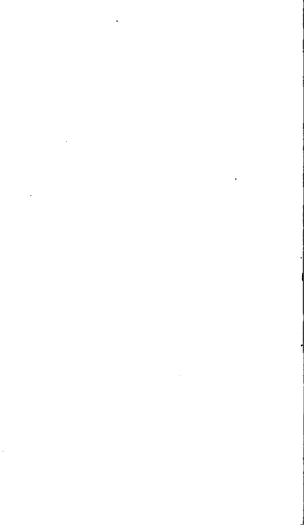

M. T. CICERONIS

DE

# **OFFICIIS**

ΔD

## MARCUM FILIUM

LIBRI TRES.

HANC NOVAM ET PRIMAM EDITIONEM AMERICANAN,

Accurate recensuit

D. H. BARNES, A. M.

POUGHKEEPSLÆ:

IMPENSIS PARACLETE POTTER.

814.

Dr.H. M. LEWZHIE

MAV IRME .

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRAR

ASTOR, LENOX AND
TILDEN INDATIONS.

P. & S. POTTER'S PT.

£5.

Dr.H.M.LEIPZIGER

MAY 18.05.

### ARGUMENTUM

#### LIBRI PRIMI.

ом Cicero, Reipublicæ libertate sublatâ, se ad philosophiæ studium retulisset, multosque illustres ejus locos Latinis literis illustrasset; suscepit ad filium, Athenis studiis literarum operam dantem, de officiis scribere, non modò, ut hic quoque locus, qui latissime patet, Latinis literis illustraretur, sed etiam, quòd esset ætati Ciceronis filii & auctoritati parentis aptissimus. Quanquam autem hæc quæstio communis est omnium philosophorum; tamen his penè propria est, qui summum bonum honestate metiuntur, nempe Academicorum, Peripateticorum, & Stoicorum, qui in constituendo summo bono verbis magis, quam re, discrepabant. Secutus ergo Cicero est in hac quæstione potissimum Stoicos. & ex eorum fontibus, judicio arbitratúque suo, quantum, quoque modo visum est, hausit. Tradita officii & definitione & divisione, quinque facit genera deliberationis in consilio capiendo: primum, honestumne factu sit an turpe, quod in deliberationem cadit : alterum, conducatne an noceat : reliqua verò, ubi cum honesto pugnat id quod videtur utile. & cum aliud alio honestius aut utilius videtur, utrum alteri sit præponendum. In tres igitur partes totam disputationem distribuit, quarum prima est de honesto, altera de utili; sed dupliciter utraque; & tertia de comparatione eorum. Primum formam quandam honesti exhibet à natura humanâ ductam, ejúsque quatuor partes facit, sapientiam, justitiam, temperantiam, & fortitudinem seu magnitudinem animi, ex quibus singulis certa quædam officia nascuntur, cap: 4. Ac de hik quatuor partibus fuse disputat, & quomodo ab iis officia ducantur, ostendit, cap. 5. 42. Huic disputationi subjicit de comparatione honesti, de duobus honestis utrum honestius, cap. 43. &c. Ernestus,

## ARGUMENTUM

#### LIBRI SECUNDL

oc libro de utili agitur, quæ erat altera para totius de officiis disputationis constituta. Utile autem est vel opinatum, quod ab honesto discrepat, vel verum, quod cum honesto est conjunctum, & natura confusum, & totum in virtute à Cicerone constituitur. Sed quoniam quecunque ad vitam hominum tuendam & ad utilitatem nostram pertinent, autsunt hominum opere perfecta, autsine eorum auxilio comparari non possunt; hominésque hominibus plurimum obesse & prodesse possunt: relictis omnibus, docet, conciliandos esse animos hominum, & ad usus nostros adjungendos: quod quomodo fieri possit, non in singulis modò hominibus, sed etiam in multitudine & populo universo. fuse demonstratur, sed ita, ut omnis amor atque benevolentia hominum à virtute & honestate arcessatur, tanquam à justitià, sapientià, liberalitate, fide, humanitate, hospitalitate. Ad utilitatem verò quoniam pertinet etiam valetudo, pecuniæque curatio; quomodo valetudo sustentetur, & pecunia honestè quæratur, ostendit. In comparatione autem utilitatum, cum vel externa commoda cum commodis corporis, vel corporis commoda cum externis, aut commoda corporis inter se, aut externa cum exter-nis comparentur, non dubium esse pronuntiat, quin major utilitas minori sit anteponenda, hac tamen lege, ne ab honesto deflectatur. ERNESTUS.

## ARGUMENTUM

#### LIBRI TERTII.

re liber de comparatione honestatis & utilitatis agit, quæ erat tertia propositæ disputationis pars. Negat Cicero aut dubitandum esse, aut unquam dubitari, utrum id, quod utile videatur. honesto sit anteponendum; sed tempora incidere, quibus quod turpe haberi soleat, honestum videatur: tanquam, cum turpe sit, occidere aliquem, si tyrannus occidatur, non modò non turpe, sed etiana gloriosum videri; in quo non anteponatur utile honesto, sed honestas utilitatem sequatur. Itaque, ut sine ullo errore dijudicari possit, si quando cum illo, quod honestum intelligitur, pugnare id videbi-tur, quod appellamus utile, formulam quandam constituit, è Stoicorum disciplinâ, quam si quis in comparatione rerum sequatur, nunquam ab officio recedat. Ea hæc est : Detrahere aliquid alteri, & alterius incommodo suum augere, est contra naturam : pro multorum autem incolumitate & salute labores & molestias suscipere, secundum naturam est. Hanc legem qui servaverit, nunquam aberrabit, neque aut temporibus perturbabitur, aut Jure Civili, quo quæ conceduntur, turpia quidem plerisque non videntur, sed sunt tamen sepissime, cum formulæ constitutæ, hoc est, legi naturæ repugnant. Ex hac formula deinde multas quæstiones propositas, quibus officium ex temporibus exquiritur, explicat. ERNESTUS.

MARCI TULLII

## CICERONIS

DE

## **OFFICIIS**

À D

### MARCUM FILIUM

LIBER PRIMUS.

<sup>C</sup>I. QUANQUAM te, Marce fili, annum jam audientem Cratippum, idque Athenis, abundare oportet præceptis institutisque philosophiæ, propter summam & doctoris auctoritatem & urbis; quorum alter te scientia augere potest, altera exemplis; tamen, ut ipse ad meam utilitatem semper cum Greecis Latina conjunxi, neque id in philosophia solùm, sed etiam in dicendi exercitatione feci : idem tibi censeo faciendum, ut par sis in utriusque orationisfacultate. Quam quidem ad rem, nos (ut videmur) magnum attulimus adjumentum hominibus nostris; ut non mode Græcarum literarum rudes, sed etiam docti, aliquantum se arbitrentur adeptõs & ad di-endum, & ad judicandum. Quamobrem disces tu quidem à principe hujus ætatis philosophorum,& disces, quamdiu voles : tamdiu autem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non ponitebit. Sed tamen nostra leges, non multum à Peripateticidissidentia, (quoniam utrique, & Socratici, & Platonici esse volumus,) de rebus ipsis utêre tuo judicio; nihil enim impedio; orationem autem Latinam profectò legendis nostris efficies pleniorem. Nec verò arroganter hoc dictum existimari velim. Nam philosophandi scientiam concedens multis; quod est oratoris proprium, aptè, distinctè, ornatè dicere, quoniam ineo studio ætatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo jure quodam modo vindicare.

Quamobrem magnopere te hortor, mi Cicero, ut non solum orationes meas, sed hos etiam dephilosophiâ libros, qui jam illos ferè æquêrunt, studiosè legas. Vis enim dicendi major est in illis : sed hoc quoque colendum est æquabile & temperatum orationis genus. Et id quidem nemini video Gracorum adhuc contigisse, ut idem utroque in genere laboraret, sequeretűrque & illud forense dicendi, & hoc quietum disputandi genus: nisi fortè Demetrius Phalereus in hoc numero haberi potest, disputator subtilis, orator parum vehemens, dulcis tamen: ut Theophrasti discipulum possis agnoscere. autem quantum in utroque profecerimus, aliorum sit judicium: utrumque certè secuti sumus. Equidem & Platonem existimo, si genus forense dicendi tractare voluisset, gravissime & copiosissime potuisse dicere; & Demosthenem, si illa, quæ à Platone didicerat, tenuisset, & pronuntiare voluisset, ornatè splendidéque facere potuisse. Eodémque modo de Aristotele & Isocrate judico; quorum uterque suo studio delectatus, contempsit alterum., (II. Sed cùm statuissem aliquid hoc tempore ad

(II. Sed cum statuissem aliquid hoc tempore ad the scribere, & multa posthac, ab eo ordiri volui maxime, quod & setati tuse esset aptissimum, & "ctoritati mess. Nam eum multa sint in philosophia & gravia, & utilia, accurate copioseque à philosophis disputata, latissime patere videntur ea, quæ de officiis tradita ab illis & præcepta sunt. Nulla enim vitæ pars neque publicis, neque privatis; neque forensibus, neque domesticis in rebus; neque si tecum agas quid, neque si cum altero contrahas, vacare officio potest: in eoque colendo sita vitæ est honestas omnis, & in negligendo turpitudo.

Atque hæc quidem quæstio communis est omni-um philosophorum. Quis est enim, qui nullis offi-cii præceptis tradendis philosophum se audeat dice-re? sed sunt nonnullæ disciplinæ, quæ propositis bonorum & malorum finibus officium omne pervertunt. Nam qui summum bonum sic instituit, ut ni-hil habeat cum virtute conjunctum; idque suis sommodis, non honestate metitur: hic, si sibi ipse sonsentiat, & non interdum naturæ bonitate vincatur, neque amicitiam colere possit, nec justitiam, nec liberalitatem. Portis verò, dolorem summum nec liberalitatem. Portis verò, dolorem summum malum judicans; aut temperans, voluptatem summum bonum statuens, esse certè nullo modo potest. Quæ, quanquam ita sunt in promptu, ut res disputatione non egeat, tamen sunt à nobis alio loco disputata. Hæ disciplinæ igitur, si sibi consentaneæ esse velint, de officio nihil queant dicere. Neque ulla officii præcepta firma, stabilia, conjuncta naturæ, tradi possunt, nisi aut ab iis, qui solam, aut ab iis, qui maximè honestatem propter se dicant expetendam. Itaque propria est ea præceptio Stoicorum, Academicorum, Peripateticorum: quoniam Aristonia. Pyyrthonis. Herilli, ism pridem explosa sentennis, Pyrrhonis, Herilli, jam pridem explosa sententia est: qui tamen haberent jus suum disputandi de officio, si rerum aliquem delectum reliquissent, ut ad officii inventionem aditus esset. Sequemur igitur hoc quidem tempore, & hac in quæstione potis-simum Stoicos, non ut interpretes; sed (ut solemus) è fontibus eorum, judicio arbitrióque nostro, quan-tum, quoque modo videbitur, hauriemus, Placet igitur, quoniam omnis disputatio de officio futura est, antè definire, quid sit officium: quod à Panæ-tio prætermissum esse miror. Omnis enim, quæ à ratione suscipitur de aliqua re, institutio debet à definitione proficisci: ut intelligatur, quid sit id, de

quo disputetur.

111. Omnis de officio duplex est quæstio. Unum genus est, quod pertinet ad finem bonorum: alterum, quod positum est in præceptis, quibus in omnes partes usus vitæ conformari possit. Superioris generis hujusmodi exempla sunt : omnia ne officia perfecta sint : num quod officium aliud alio majus sit : & quæ sunt generis ejusdem. Quorum autem officiorum præcepta traduntur, ea, quanquam pertinent ad finem bonorum, tamen id minus apparet, quia magis ad institutionem vitæ communis spectare videntur: de quibus est nobis his libris, explicandum.

Atque etiam alia divisio est officii. Nam & medium quoddam officium, dicitur, & perfectum. Perfectum officium, rectum (opinor) vocemus, quod Gracci κατός δωμα; hoc autem commune officium nud sit, id perfectum officium esse definiant; medium autem officium id esse dicant, quod, cur fac-tum sit, ratio probabilis reddi possit.

Triplex igitur est, (ut Panætio videtur,) consilii capiendi deliberatio. Nam, honestum ne factu sit, an turpe, dubitant, id, quod in deliberationem ca-dit: in quo considerando sæpe animi in contrarias sententias distrahuntur. Tum autem aut anquirunt, aut consultant, ad vitæ commoditatem jucunditatémque, ad facultates rerum atque copias, ad opes, ad potentiam, quibus & se possint juvare & suos, conducat id necne, de quo deliberant : que deliberatio omnis in rationem utilitatis cadit. Tertium dubitandi genus est, cum pugnare videtur cum honesto id, quod videtur esse utile : cum enim utilitas ad se rapere, honestas contrà revocare ad se videtur, fit ut distrahatur deliberando animus, afferátque ancipitem curam cogitandi.

Hac divisione, (cum præterire aliquid maximum vitium in dividendo sit,) duo prætermissa sunt; Nec enim solum utrum honestum, an turpe sit, deliberari solet, sed etiam, duobus propositis hon-estis, utrum honestius. Itémque duobus propositis utilibus, utrum utilius. Ita, quam ille triplicem putavit esse rationem, in quinque partes distribui debere reperitur. Primum igitur est de honesto, sed dupliciter: tum pari ratione de utili; post de

comparatione eorum disserendum. /
IV. Principio generi animantium omni est à naturâ tributum, ut se, vitam, corpusque tueatur, declinétque ea, quæ nocitura videantur, omniaque. quæ sint ad vivendum necessaria, anquirat, & paret, ut pastum, ut latibula, ut alia ejusdem generis. Commune item animantium omnium est conjunctionis appetitus, procreandi causa, & cura quædam eorum, quæ procreata sunt. Sed inter hominem & belluam hoc maxime interest, quod hac tantum, quantilm sensu movetur, ad id solum, quod adest, quodque præsensest, se accommodat, paullulum admodum sentiens præteritum, aut futurum. Homo autem (quôd rationis est particeps, per quam con-sequentia cernit, causas rerum videt, earúmque progressus, & quasi antecessiones non ignorat, si-

militudines comparat, & rebus præsentibus adjun-git, atque annectit futuras:) facilè totius vitæ cur-sum videt, ad eamque degendam præparat res ne-cessarias. Eadémque natura vi rationis hominem conciliat homini, & ad orationis, & ad vitæ societatem: ingeneratque in primis præcipuum quendam amorem in eos, qui procreati sunt: impellitque, ut hominum cœtus celebrari inter se, & à se obiri velit: ob easque causas studeat parare ea, que suppeditent & ad cultum, & ad victum: nec sibi soli, sed conjugi, liberis, ceterisque, quos caros habeat, tueríque debeat. Que cura exsuscitat etiam animos, & majores ad rem gerendam facit.

In primisque hominis est propria veri inquisitio

In primisque hominis est propria veri inquisitio atque investigatio. Itaque cum sumus necessariis negotiis curisque vacui, tum avemus aliquid videre, audire, addiscere: cognitionémque rerum aut occultarum, aut admirabilium ad beaté vivendum necessariam ducimus. Ex quo intelligitur, quod verum, simplex, sincerúmque sit, id esse nature hominis aptissimum.

Huic veri videndi cupiditati adjuncta est appetitio quædam principatûs, ut nemini parere animus bene à naturâ informatus velit, nisi præcipienti, aut docenti, aut utilitatis causâ, justê & legitime imperanti: ex quo animi magnitudo existit, humanarumque rerum contemptio.

tit, humanarumque rerum contemptio.

Nec verò illa parva vis naturæ est rationisque, quòd unum hoc animal sentit quid sit ordo; quid sit, quod deceat: in factis dictisque qui modus. Itaque eorum ipsorum, quæ adspectu sentiuntur, nullum aliud animal pulchritudinem, venustatem, convenientiam partium sentit. Quam similitudinem, natura ratioque ab oculis ad animum transferens, multò etiam magis pulchritudinem, constantiam, or-

dinem in consiliis factisque conservandum putat; cavétque, ne quid indecoré effeminatéve faciat : tum in omnibus & opinionibus, & factis, ne quid libidinosé aut faciat aut cogitet. Quibus ex rebus conflatur & efficitur id, quod querimus, honestum : quod, etiam si nobilitatum non sit, tamen honestum sit : quódque verè dicimus, etiam si à nul-

lo laudetur, natura esse laudabile.)

V. Formam quidem ipsam, Marce fili, & tanquam faciem honesti vides: quæ si oculis oerneretur, mirabiles amores (ut ait Plato) excitaret sapientiæ. Sed omne, quod honestum est, id quatuor partium oritur ex aliqua. Aut enim in perspicientiå veri, solertiåque versatur; aut in hominum societate tuendå, tribuendóque suum cuique, & rerum contractarum fide; aut in animi excelsi atque invicti magnitudine ac röböre; aut in omnium, quæ fiunt, quæque dicuntur, ordine & modo, in quo inest modestia & temperantia.

Quæ quatuor quanquam inter se colligata atque implicata sunt, tamen ex singulis certa officiorum genera nascuntur: velut ex ea parte, quæ prima descripta est, in qua sapientiam & prudentiam ponimus, inest indagatio atque inventio veri; ejusque virtutis hoc munus est proprium. Ut enim quisque maximè perspicit, quid in re quaque verissimum sit, quique acutissime & celerrimè potest & videre, & explicare rationem, is prudentissimus & sapientissimus rite haberi solet. Quocirca huic quasi materia, quam tractet, & in qua versetur, subjecta est veritas.

Reliquis autem tribus virtutibus necessitates propositæ sunt ad eas res parandas tuendasque, quibus actio vitæ continetur: ut & societas hominum, conjunctióque servetur; & animi excellentia

magnitudóque tum in augendis opibus utilitatibusque & sibi, & suis comparandis, tum multò magis in his ipsis despiciendis eluceat. Ordo autem, & constantia, & moderatio, & ea, quæ sunt his similia, versantur in eo genere, ad quod adhibenda est actio quædam, non solùm mentis agitatio. His enim rebus, quæ tractantur in vita, modum quendam & ordinem adhibentes, honestatem & decus conservabimus.

vI. Ex quatuor autem locis, in quos honesti naturam vimque divisimus, primus ille, qui in veri cognitione consistit, maximè naturam attingit humanam. Omnes enim trahimur & ducimur ad cognitionis & scientiæ cupiditatem; in qua excellere pulchrum putamus: labi autem, errare, nescire, decipi, & malum, et turpe ducimus. In hoc genere et naturali, et honesto, duo vitia vitanda sunt: unum, ne incognita pro cognitis habeamus, hisque temere assentiamur: quod vitium effugere qui volet, (omnes autem velle debent) adhibebit ad considerandas res & tempus, & diligentiam. Alterum est vitium, quòd quidam nimis magnum studium, multamque operam in res obscuras atque difficiles conferunt, easdémque non necessarias. Quibus vitiis declinatis, quod in rebus honestis & cognitione dignis operæ curæque ponetur, id jure laudabitur: ut in astrologià C. Sulpicium audivimus; in geometrià Sex. Pompeium ipsi cognovimus; multos in dialecticis, plures in jure civili. Quæ omnes artes in veri investigatione versantur; cujus studio à rebus gerendis abduci, contra officium est. Virtutis enim laus omnis in actione consistit: à quâ tamen sæpe fit intermissio; multique sistit: à quâ tamen sæpe fit intermissio; multique dantur ad studia reditus; tum agitatio mentis, quæ munquam acquiescit, potest nos in studiis cognitionis etiam sine opera nostra continere. Omnis autem cogitatio motusque animi, aut in consiliis capiendis de rebus honestis, & pertinentibus ad bene beatéque vivendum, aut in studiis scientiæ, cognitionisque versatur. Ac de primo quidem officii fonte diximus.

VII. De tribus autem reliquis latissimè patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos, & vita quasi communitas, continetur. Cujus partes duse sunt. Justitia, in quâ virtutis splendor est maximus; ex quâ boni viri nominantur: & huic conjuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem, vel liberalitatem appellari licet. Sed justitiæ primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus injurià : deinde, ut communibus utatur pro communibus, privatis ut suis.) Sunt autem privata nulla natura: sed aut veteri occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt; aut victoria, ut qui bello potiti sunt ; aut lege, pactione, conditione, sorte. Ex quo fit, ut ager Arpinas, Arpinatum dicatur : Tusculanus, Tusculanorum. Similisque est privatarum possessionum descriptio. Ex quo, quia suum cujusque fit, eorum, quæ'naturâ fuerant communia, quod cuique, obtigit, id quisque teneat: eo si quis sibi plus appetet, violabit jus bumanæ societatis. Sed quoniam, (ut præclarè scriptum est à Platone) "non nobis solum nati sumus, ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici:" atque ita placet Stoicis, que in terris gignuntur, ad usum hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se, aliis alii prodesse possent : in hoc naturam debemus ducem secui, communes utilitates in medium afferre, mutatione officiorum, dando, accipiendo: tum artibus, tum operâ, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem.

Fundamentum est autem justitiæ fides; id est, Fundamentum est autem justitie fides; id est, dictorum, conventorumque constantia & veritas. Ex quo (quanquam hoc videbitur fortasse cuipiam durius, tamen audeamus imitari Stoicos, qui studiosè exquirunt, unde verba sint ducta) credamus, quia fiat, quod dictum est, appellatam fidem. Sed injustitize genera duo sunt: unum eorum, qui inferunt; alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possint, non propulsant injuriam. Nam, qui injustè impetum in quempiam facit, aut ira, aut aliquatementure in circum eorum autementure de forme vide. perturbatione incitatus, is quasi manus afferre vide-tur socio. Qui autem non defendit, nec obsistit, si potest, injuriæ, tam est in vitio, quam si paren-tes, aut amicos, aut patriam deserat. Atque illæ quidem injuriæ, que nocendi causa de industria inferuntur, sæpe à metu proficiscuntur; cum is, qui nocere alteri cogitat, timet, ne, nisi id fecerit, ipse aliquo afficiatur incommodo. Maximam autem partem ad injuriam faciendam aggrediuntur, ut adipiscantur ea, que concupiverunt : in quo vitio latissimè patet avaritia.

VIII. Expetuntur autem divitiæ tum ad usus vitæ necessarios, tum ad perfruendas voluptates. In quibus autem major est animus, in iis pecuniæ cupiditas spectat ad opes, & ad gratificandi facultatem: ut nuper M. Crassus negabat, ullam satis magnam pecuniam esse ei, qui in republicâ princeps vellet esse, cujus fructibus exercitum alere non posset.) Delectant etiam magnifici apparatus, vitæque cultus cum elegantiâ & copiâ; quibus rebus effectum est, nt iminita pecuniæ cupiditas esset. Nec verò rei familiaris amplificatio, nemini nocens, vituperanda; sed fugienda semper injuria est.

Maxime autem adducuntur plerique, ut eos justitize capiat oblivio, cum in imperiorum, honorum, glorize cupiditatem inciderint. Quod enim est anud Ennium,

Nulla sancta societas, nec fides regni est, id latius patet. Nam, quicquid ejusmodi est, in quo non possint plures excellere, in eo fit plerumque tanta contentio, ut difficillimum sit sanctam servare societatem. Declaravit id modò temeritas C. Cæsaris, qui omnia jura divina atque humana pervertit, propter eum quem sibi ipse opinionis errore finxerat, principatum. Est autem in hoc genere molestum, quòd in maximis animis, splendidissimisque ingeniis plerumque existunt honoris, imperii, potentiæ, gloriæ cupiditates. Quo magis caven-

dum est, ne quid in eo genere peccetur.

Sed in omni injustitia permultum interest, utrum perturbatione aliqua animi, quæ plerumque brevis est, & ad tempus: an consulto, & cogitata fiat injuria. Leviora enim sunt, quæ repentino aliquo motu accidunt, quam ea, quæ meditata & præparata inferuntur. Ac de inferenda quidem injuria sa

tis dictum est.

1X. Prætermittendæ autem defensionis, deserendique officii plures solent esse causæ. Nam, aut inimicitias, aut laborem, aut sumptus suscipere nolunt; aut etiam negligentia, pigritia, inertia; aut suis studiis quibusdam occupationibusve sic impediuntur, ut eos, quos tutari debeant, desertos esse pa-tiantur. Itaque videndum est, ne non satis sit id, quod apud Platonem est in philosophos dictum; "quod in veri investigatione versentur, quodque ea, que plerique vehementer expetunt, de quibus inter se digladiari solent, contemnant, & pro nihilo du-eant, propterea justos esse." Nam, dumalterum justitiæ genus assequuntur, inferendâ ne cui noceant injuriâ; in alterum incidunt. Discendi enim studio impediti, quos tueri debeant, deserunt. Itaque eos ad rempublicam ne accessuros quidem putant, nisi coactos: æquius autem erat id voluntate fieri. Nam hoc ipsum ita justum est, quod rectê fit, si est voluntarium.

Sunt etiam, qui aut studio rei familiaris tuendæ, aut odio quodam hominum, suum se negotium agere dicant, ne facere cuiquam videantur injuriam : qui altero injustitiæ genere vacant, in alterum in currunt. Deserunt enim vitæ societatem, quia nihil conferunt in eam studii, nihil operæ, nihil facultatum.

Quoniam igitur, duobus generibus injustitiæ propositis, adjunximus causas utriusque generis, easque res antè constituimus, quibus justitia continetur; facilè, quod cujusque temporis officium sit, poterimus, nisi nosmetipsos valde amabimus, judicare: est enim difficilis cura rerum alienarum; quanquam Terentianus ille Chremes humani nihil à se alienum putat. Sed tamen, quia magis ea percipimus atque sentimus, quæ nobis ipsis aut prospera aut adversa eveniunt, quam illa, quæ cæteris, (quæ quasi longo intervallo interjecto videmus,) aliter de illis, ac de nobis judicamus. Quocirca bene præcipiunt, qui vetant quidquam agere, quod dubites, æquum sit, an iniquum: æquitas enim lucet ipsa per se, dubitatio cogitationem significat injuriæ.

Cogitationem significat injuria.

X. Sed incidunt sæpe tempora, cum ea, quæ maximè videntur digna esse justo homine, ecque, quem virum bonum dicimus, commutantur, fiuntque contraria: ut reddere depositum, promissum facere, quæque pertinent ad veritatem, & ad fidem, ea migrare interdum, et non servare, sit justum: referri enime

decet ad ea, que posui in principio, fundamenta justitie: primum, ut ne cui noceatur; deinde, ut

communi utilitati serviatur.

Cum tempora commutantur, commutatur officium; & non semper est idem: potest enim accidere promissum aliquod, & conventum, ut. id effici sit inutile, vel ei, cui promissum sit, vel ei, qui promi-serit: nam si (ut in fabulis est) Neptunus, quod Theseo promiserat, non fecisset, Theseus filio Hippolyto non esset orbatus : ex tribus enim optatis (ut scribitur) hoc erat tertium, quod de Hippolyti interitu iratus optavit; quo impetrato, in maximos luctus incidit. Nec promissa igitur servanda sunt ea, quæ sint iis, quibus promiseris, inutilia; nec, si plus tibi noceant, quam illi prosint, cui promiseris. Contra officium est, majus non anteponi minori: ut, si constitueris te cuipiam advocatum in rem præsentem esse venturum, atque interim graviter ægrotare filius cæperit, non sit contra officium, non facere quod dixeris; magisque ille, cui pro-missum sit, ab officio discedat, si se destitutum queratur.

Jam illis promissis standum non esse quis non videt, quæ coactus quis metu, quæ deceptus dolo promiserit? qua quidem pleraque jure pratorio liberantur, nonnulla legibus.

Existunt etiam szpe injuriz calumniâ quâdam, & nimis callidâ, sed malitiosâ juris interpretatione : ex quo illud, summum jus summa injuria, factum est jam tritum sermone proverbium. Quo in genere etiam in republica multa peccantur : ut ille, qui, com triginta dierum essent cum hoste pactæ induteæ, noctu populabatur agros, quòd dierum essent pactæ non noctium induciæ. Nec noster quidem probandus, si verum est, Q. Fabium Labeonem, seu quem alium, (nihil enim præter auditum habeo) arbitrum Nolanis & Neapolitanis de finibus à senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ut ne cupidè quid agerent, ne appetentir; atque ut regredi, quam progredi mallent. Id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio relictum est. Itaque illorum fines, sicut ipsi dixerant, terminavi: in medio relictum quod erat, populo Romano adjudicavit. Decipere hoc quidem est, non judicare. Quocirca in omni re fugienda est talis solertia.)

X1. Sunt autem quædam officia etiam adversus

XI. Sunt autem quædam officia etiam adversús eos servanda, à quibus injuriam acceperis; est enim ulciscendi & puniendi modus; atque haud scio, an satis sit eum, qui lacessièrit, injuriæ sum pœnitere: ut & ipse ne quid tale posthac, & cæteri sint ad injuriam tardiores.

Atque in republica maximè conservanda sunt jura belli: nam, cùm sint duo genera decertandi; unum per disceptationem, alterum per vim; cúmque illud proprium sit hominis, hoc belluarum; confugiendum est ad posterius, si uti non licet superifugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore. Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine injurià in pace vivatur. Partà autem victorià, conservandi sunt ii, qui non crudeles in bello, non immanes fuerunt: ut majores nostri Tusculanos, Æquos, Volscos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam acceperunt: at Carthaginem et Numantiam funditàs sustulerunt. Nollem Corinthum: sed credo aliquid secutos, opportunitatem loci maxime, ne posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse adhortari. Meâ quidem sententiâ, paci, quæ nihil habitura sit insidiarum, semper est consulendum: in quo si mihi esset obtemeratum, si non optimam, at aliquam rempublicam,

que nunc multa est, haberemus. Et cùm iis, quos vi deviceris, consulendum est; tum ii, qui, armis positis, ad imperatorum fidem confugient, quamvis murum aries percusserit, recipiendi sunt: in quo tantopere apud nostros justitia culta est, ut ii, qui civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent more majorum.

pissent, earum patroni essent more majorum.

Ac belli quidem æquitas sanctissimè feciali populi Romani jure perscripta est; ex quo intelligi potest, nullum bellum esse justum, nisi quod aut rebus repetitis geratur, aut denunciatum antè sit & indictum. Pompilius imperator tenebat provinciam, in cujus exercitu Catonis filius tiro militabat. Cum an cujus exercitu Catonis filius tiro militabat. Cum autem Pompilio videretur unam dimittere legionem, Catonis quoque filium, qui in eadem legione militabat, dimisit. Sed cum amore pugnandi in exercitu remansisset, Cato ad Pompilium scripsit, ut, si eum pateretur in exercitu remanere, secundo eum obligaret militiæ sacramento; quia, priore amisso, jure cum hostibus pugnare non poterat. Adeo summa erat observatio in bello movendo. Marci quidem Catonis senis epistola est ad M. fili-um, in qua scripsit, "se audisse, eum missum fact-"um esse à consule, cum in Macedonia Persico "bello miles esset: monet igitur, ut caveat, ne
"prœlium ineat; negat enim jus esse, qui miles non
"sit, pugnare cum hoste."

XII. Equidem illud etiam animadverte, quòd,

XII. Equidem illud etiam animadverte, quòd, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi tristitiam rei mitigante: hostis enim apud majores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulæ, aut status dies cum hoste: itémque, adversus hostem aterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest? eum, quicum bella geras, tam molti

nomine appellari? Quanquam id nomen durius jam effecit vetustas; à peregrino enim recessit, & pro-

priè in eo, qui arma contrà ferret, remansit.

Cum verò de imperio decertatur, bellóque quæritur gloria, causas omnino subesse tamen oportet easdem, quas dixi paulo antè justas causas esse bellorum. Sed ea bella, quibus imperii gloria proposita est, minus acerbègerenda sunt: ut enim, cum civi aliter contendimus, si est inimicus, aliter, si competitor : cum altero certamen honoris & dignitatis est; cum altero capitis & famæ: sic cum Celtiberis, cum Cimbris bellum, ut cum inimicis gerebatur, uteresset, non uter imperaret; cum Latinis, Sabinis, Samnitibus, Pœnis, Pyrrho de imperio dimicabatur. Pœni fœdifragi, crudelis Hannibal, reliqui justiores. Pyrrhi quidem de captivis reddendis, illa præclara :

Nec mî aurum posco, nec mî pretium dederitis : Nec cauponantes bellum, sed belligerantes,

Ferro, non auro vitam cernamus utrique.

Vosne velit, an me regnare hera, quidve ferat fors, Virtute experiamur: & hoc simul accipe dictum; Quorum virtuti belli fortuna pepercit,

Eorundem me libertati parcere certum est :

Dono, ducite, doque, volentibus cum magnis diis. Regalis sanè, & digna Æacidarum genere sententia.

XIII. Atque etiam si quid singuli, temporibus adducti, hosti promiserint, est in eo ipso fides conservanda: ut primo Punico bello Regulus captus à Pœnis, cùm de captivis commutandis Roman missus esset, jurâssetque se rediturum; primum, ut venit, captivos reddendos in senatu non censuit; deinde, cum retineretur à propinquis, & ab amicis, ad supplicium redire maluit, quam fidem hosti datam fallere.

Ac de bellicis quidem officiis satis dictum est. Meminerimus autem, etiam adversus infimos justitiam esse servandam: est autem infima conditio & fortuna servorum; quibus, non male præcipiunt, qui ita jubent uti, ut mercenariis: operam exigendam; justa præbenda.

Cum autem duobus modis, id est, aut vi, aut fraude fiat injuria: fraus, quasi vulpeculæ; vis, leonis videtur: utrumque homine alienissimum: sed fraus odio digna majore. Totius autem injustitiæ nulla capitalior est, quam eorum, qui, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videan-

tur. De justitia satis dictum est.

XIV. Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ac liberalitate dicatur: quâ quidem nihil est naturæ hominis accommodatius: sed habet multas cautiones. Videndum est enim primum, ne obsit benignitas, & iis ipsis, quibus benignè videbitur fieri, & cæteris: deinde, ne major benignitas sit, quâm facultates: tum, ut pro dignitate culque tribuatur; id enim est justitiæ fundamentum, ad quam hæc referenda sunt omnia. Nam & qui gratificantur cuipiám, quod obsit illi, cui prodesse velle videantur, non benefici, neque liberales, sed perniciosi assentatores judicandi sunt: & qui aliis nocent, ut in alios liberales sint, in eâdem sunt injustitiâ, ut si in suam rem aliena convertant.

Sunt autem multi, & quidem cupidi splendoris & gloriæ, qui eripiunt aliis, quod aliis largiantur: hique asbitrantur se beneficos in suos amicos visum iri, si locupletent eos quâcunque ratione. Id autem tantum abest ab officio, ut nihil magis officio pòssit esse contrarium. Videndum est igitur, ut eâ liberalitate utamur, quæ prosit amicis, noceat nemini. Quare L. Syllæ, & C. Cæsaris pecunis-

rum translatio à justis dominis ad alienos non debet liberalis videri: nihil est enim liberale, quod non idem justum.

Alter erat locus cautionis, ne benignitas major esset, quam facultates: quòd, qui benigniores volunt esse, quam res patitur, primum in eo peccant, quòd injuriosi sunt in proximos: quas enim copias his & suppeditari æquius est, & relinqui, east transferunt ad alienos. Inest autem in tali liberalitate cupiditas plerumque rapiendi & auferendi per injuriam, ut ad largiendum suppetant copiae. Videre etiam licet plerosque non tam natura liberales, quam quadam gloria ductos, ut benefici videantur, facere multa, quæ proficisci ab ostentatione magis, quam à voluntate videantur. Talis autem simulatio vanitati est conjunctior, quam aut liberalitati, aut honestati.

Tertium est propositum, ut in beneficentiâ delectus esset dignitatis; in quo & mores ejus erunt spectandi, in quem beneficium conferetur, & animus erga nos, & communitas ac societas vitæ, & ad nostras utilitates officia antè collata: quæ ut concurrant omnia, optabile est: sin minùs, plures causæ majoresque ponderis plus habebunt. XV. Quoniam autem vivitur non cum perfectis

XV. Queniam autem vivitur non cum perfectis hominibus plenéque sapientibus, sed cum iis, in quibus præclarè agitur, si sunt simulacra virtutis: etiam hoc intelligendum puto, neminem omnino esse negligendum, in quo aliqua significatio virtutia appareat: colendum autem esse ita quemque maximè, ut quisque maximè virtutibus his lenioribus erit ornatus, modestià, temperantià, hàc ipsà, de quà jam multa dicta sunt, justitià. Nam fortis ani-

vis, magnus in homine non perfecto, nec sapienrventior plerumque: illæ virtutes virum bovidentur potius attingere. Atque hæe in moribus. De benevolentia autem, quam quisque habeat erga nos, primum illud est in officio, ut ei plurimum tribuamus, à quo plurimum diligimur: sed benevolentiam, non adolescentulorum more, ardore quodam amoris, sed stabilitate potibis & constantia judicemus. Sin erunt merita, ut non ineunda, sed referenda sit gratia, major quædam cura adhibenda est: nullum enim officium referenda gratia magis necessarium est. Quòd si ea, quæ utenda acceperis, majore mensura, si modò possis, jubet reddere Hesiodus; quidnam beneficio provocati facere debemus? annon imitari agros fertiles, qui multò plus afferunt, quòm imitari agros fertiles, qui multò plus afferunt, quòm

imitari agros fertiles, qui multò plus afferunt, quam acceperunt? Etenim si in eos, quos speramus no-bis profuturos, non dubitamus officia conferre; quales in eos esse debemus, qui jam profuerunt? Nam cum duo genera liberalitatis sint, unum dandi beneficii, alterum reddendi : demus, nécne, in nostra potestate est : non reddere, viro bono non licet, modò id facere possit sine injurià.

Acceptorum autem beneficiorum sunt delectus habendi; nec dubium, quin maximo cuique pluri-mum debeatur. In quo tamen in primis, quo quis-que animo, studio, benevolentià fecerit, ponderan-dum est: multi enimfaciunt multà temeritate quâdam, sine judicio, vel morbo, in omnes, vel repenti-no quodam, quasi vento, impetu animi incitati: quæ beneficia æquè magna non sunt habenda, at-que ea, quæ judicio, consideratè, constantérque de-lata sunt. Sed in collocando beneficio, & in referendà gratià, si cætera paria sint, hoc maximè offi-cii est, ut quisque maximè opis indigeat, ita ei potis-simum opitulari: quod contrà sit à plerisque; à quo enim plurimum sperant, etiamsi ille his non eget, tamen ei potissimum inserviunt. XVI. Optime autem societas hominum conjunctioque servabitur, si, ut quisque erit conjunctissimus, ita in eum benignitatis plurimum conferetur. Sed que natura principia sint communitatis & societatis, humane, repetendum altius videtur. Est enim primum, quod cernitur in universi generis humani societate: ejus autem vinculum est, ratio & oratio; que docendo, discendo, communicando, disceptando, judicando conciliat inter se homines, conjungitque naturali quadam societate. Neque ulla re longius absumus à natura ferarum; in quibus inesse fortitudinem sepe dicimus, ut in equis, in leonibus: justitiam, equitatem, bonitatem non dicimus: sunt enim rationis & orationis expertes.

Ac latissime quidem patens hominibus inter ipsos, omnibus inter omnes, societas hæc est: in quâ omnium rerum, quas ad communem hominum usum natura genuit, est servanda communitas: ut quæ descripta sunt legibus & jure civili, hæc ita teneantur, ut sit constitutum: è quibus ipsis cætera sic observentur, ut in Græcorum proverbio est; amicrum esse omnia communia. Omnia autem communia hominum videntur ea, quæ sunt generis ejus, quod, ab Ennio positum in unâ re, transferri in multas potest;

Homo, qui erranti comiter monstrat viam, Quasi lumen de suo lumine accendat.facit : Nikilo minùs ipsi lucet, cùm illi accenderit.

Una ex re satis præcipitur, ut, quidquid sine detrimento possit commodari, id tribuatur vel ignoto. Ex quo sunt illa communia; non prohibere aqua profluente; pati ab igne ignem capere, siquis velit; consilium fidele deliberanti dare; que sunt iis utilia qui accipiunt, danti non molesta. Quare & his utendum est, & semper aliquid ad communem

stilitatem afferendum. Sed quoniam copiæ parvæ singulorum sunt: eorum autem, qui his egeant, infinita est multitudo: vulgaris liberalitas referenda est ad illum Ennii finem, Nihilominus ipsi lucct; ut facultas sit, qua in nostros simus liberales.

XVII. Gradus autem plures sunt societatis hominum: ut enim ab infinità illà discedatur, propior est ejusdem gentis, nationis, linguæ, quà maximò homines conjunguntur. Interius etiam est, ejusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia: forum, sana, porticus, viæ, leges, jura, judicia, suffragia, consuetudines præterea & familiaritates, multisque cum multis res rationesque contractæ. Arctior verò colligatio est societatis propinquorum: ab illà enim immensà societate humani generis in exiguum angustsmque concluditur. Nam, cùm sit hoc naturà commune animanitum,

Nam, cùm sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso conjugio est; proxima in liberis; deinde una domus, communia omnia. Id autem est principium urbis, & quasi seminarium reipublicæ. Sequuntur fratrum conjunctiones; post consobrinorum sobrinorumque, qui, cum una domo jam capi non possint, in alias domos, tanquam in colonias, exeunt. Sequuntur connubia & affinitates, ex quibus etiam plures propinqui; quæ propagatio & soboles origo est rerumpublicarum. Sanguinis autem conjunctio benevolentia devincit homines & caritate; magnum est enim, eadem habere monumenta majorum, iisdem uti sacris, sepulcra habere communia.

Sed omnium societatum nulla præstantior est, nulla firmior, quam cum viri boni, moribus similes, sunt familiaritate conjuncti : illud enim honestum, quod sæpe dicimus, etiam si in alio cernimus, tamen nos movet, atque illi, irr quo id inesse videtur, amicos facit. Et quanquam omnis virtus nos ad se allicit, facitque ut eos diligamus, in quibus ipsa inesse videatur; tamen justitia & liberalitas id maximè efficit. Nihil autem est amabilius, nec copulatius, quàm morum similitudo bonorum: in quibus enima eadem studia sunt, eædémque voluntates, in his fit, ut æquè quisque altero delectetur, ac seipso; efficiturque id, quod Pythàgoras vult in amicitià, ut unus fiat ex pluribus. Magna etiam illa communitas est, quæ conficitur ex beneficiis ultro citro datis acceptis; quæ mutua, & grata dum sunt, inter quos ea sunt, firmà illi devinciuntur societate.

Sed, cùm omnia ratione animóque lustrâris, omnium societatum nulla est gravior, nulla carior, quàm ea, quæ cum republica est unicuique nostrûm: cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares; sed omnes omnium caritates patria una complexa est; pro quâ quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus? Quo est detestabilior istorum immanitas, qui lacerarunt omni scelere patriam, & in eâ funditàs delendà occupati & sunt & fuerunt.

& fuerunt.

& fuerunt.

Sed si contentio quædam & comparatio fiat, quibus plurimum tribuendum sit officii, principes sint patria & parentes, quorum beneficiis maximè obligati sumus: proximi, liberi, totaque domus, quæ spectat in nos solos, neque aliud ullum potest habere perfugium: deinceps bene convenientes propinqui, quibuscum etiam communis plerumque fortuna est. Quamobrem necessaria præsidia vitæ debentur iis maximè, quos antè dixi: vita autem victusque communis, consilia, sermones, cohortaconsolationes, interdum etiam objurgationes,

ia amicitiis vigent maxime: estque ea jucundissima amicitia, quam similitudo morum conjugavit. XVIII. Sed in his omnibus officiis tribuendis

XVIII. Sed in his omnibus officiis tribuendis videndum erit, quid cuique maximè necesse sit, & quid quisque vel sine nobis aut possit consequi, aut non possit: ita non iidem erunt necessitudinum gradus, qui temporum. Sunt quædam officia, quæ aliis magis, quàm aliis debeantur: ut vicinum citiùs adjuveris in fructibus percipiendis, quàm aut fratrem aut familiarem. At, si lis in judicio sit, propinquum potiùs & amicum, quàm vicinum defenderis. Hæcigitur & talia circumspicienda sunt in omni officio: & consuetudo exercitatióque capienda, ut boni ratiocinatores officiorum esse possimus, & addendo deducendóque videre, quæ reliqui summa fiat; ex quo, quantum cuique debeatur, intelligas.

Sed ut nec medici, nec imperatores, nec oratores, quamvis artis præcepta perceperint, quidquam magnà laude dignum sine usu & exercitatione consequi possunt: sic officii conservandi præcepta traduntur illa quidem, (ut facimus ipsi:) sed rei magnitudo usum quoque exercitationemque desiderat. Atque ab iis rebus, quæ sunt in jure societatis humanæ, quemadmodum ducatur honestum, ex quo aptum est officium, satis ferè diximus.

Intelligendum est autem, cum proposita sint genera quatuor, è quibus honestas officiúmque manaret, splendidissimum videri, quod animo magno elatóque, humanásque res despiciente, factum sit. Itaque in probris maximè in promptu est, si quid tale

dici potest;

Vos etenim juvenes, animum geritis mailiebrem ; . Illa virago viri.

Et si quid ejusmodi;

Da spolia — sine sudore & sanguine.

Contraque in laudibus, quæ magno animo, & fortiter excellentérque gesta sunt, ea, nescio quomodo, quasi pleniore ore laudamus. Hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Platæis, Thermopylis, Leuctris: hinc noster Cocles, hinc Decii, hinc Cnæus & Publius Scipiones, hinc M. Marcellus, innumerabilésque alii: maximéque ipse populus Romanus animi magnitudine excellit. Declaratur autem studium bellicæ gloriæ, quòd statuas quoque videmus ornatu ferè militari.

XIX. Sed ea animi elatio, quæ cernitur in periculis & laboribus, si justitiâ vacat, pugnătque non pro salute communi, sed pro suis commodis, in vitio est: non enim modò id virtuțis non est, sed potius immanitatisomnem humanitatem repellentis. Itaque probè definitur à Stoicis fortitudo, cum eam virtutem esse dicunt propugnantem pro æquitate. Quocirca nemo, qui fortitudinis gloriam consecutus est insidiis & malitiâ, laudem est adeptus: nihil enim honestum esse potest, quod justitiâ vacat. Præclarum igitur Platonis illud: Non solum, inquit, scientia, quæ est remota à justitiâ, calliditas potius, quam sapientia est appellanda; verum etiam animus paratus ad periculum, si suâ cupiditate, non utilitate communi impellitur, audaciæ potius nomen habeat, quam fortitudinis. Itaque viros fortes & magnanimos, eosdem bonos & simplices, veritatis amicos, miniméque fallaces esse volumus; quæ sunt ex mediâ laude justitiæ.

Sed illud odiosum est, quod in hac elatione & magnitudine animi facillime pertinacia & nimia cupiditas principatûs innascitur: ut enim apud Platonem est, omnem morem Lacedæmoniorum inflammatum esse cupiditate vincendi; sic, ut aniaque animi magnitudine maxime excellit, ita

maxime vult princeps omnium, vel potius solus esse. Difficile autem est, cum præstare omnibus concupiêris, servare æquitatem, quæ est justitiæ maxime propria. Ex quo fit, ut neque disceptatione vinci se, nec ullo publico, ac legitimo jure pati-antur: existintque in republica plerumque largito-res & factiosi, ut opes quam maximas consequantur, & sint vi potius superiores, quam justitia pares.

& sint vi potius superiores, quam justitia pares. Sed quo difficilius, hoc præclarius: nullum enim tempus est, quod justitia vacare debeat.

Fortes igitur & magnanimi sunt habendi, non qui faciunt, sed qui propulsant injuriam. Vera autem & sapiens animi magnitudo honestum illud, quod maximè naturam sequitur, in factis positum, non in gloria judicat: principémque se esse mavult, quam videri: etenim, qui ex errore imperitæ mul-titudinis pendet, hic in magnis viris non est habendus. Facillime autem ad res injustas impellitur, ut quisque est altissimo animo, & gloriæ cupido. Qui locus est sane lubricus, quòd vix invenitur, qui, laboribus susceptis periculisque aditis, non quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam,

XX. Omnino fortis animus & magnus duabus rebus maxime cernitur: quarum una in rerum externarum despicientia ponitur, cum persuasum sit, nihil hominem, nisi quod honestum decorumque sit, admirari, aut optare, aut expetere oportere; nullique neque homini, neque perturbationi animi, nec fortune succumbere. Altera est res, ut, cum ita sis affectus animo, ut supra dixi, res geras magnas illas quidem, & maxime utiles; sed & vehe-menter arduas, plenésque laborum & periculorum tum vitæ, tum multarum rerum, quæ ad vitam pertinent.

Harum rerum duarum splendor omnis & amplitudo, addo etiam utilitatem, in posteriore est: causa autem & ratio efficiens magnos viros est in priore; in eo enim est illud, quod excellentes animos & humana contemnentes facit. Id autem ipsum cernitur in duobus; si & solum id, quod honestum sit, bonum judices; & ab omni animi perturbatione liber sis. Nam & ea, quæ eximia plerísque & præclara videntur, parva ducere; eâque ratione stabili firmáque contemnere, fortis animi magníque ducendum est: & ea, quæ videntur acerba, quæ multa & varia in hominum vitâ fortunáque versantur, ita ferre, ut nihil à statu naturæ discedas, nihil à dignitate sapientis, robusti animi est magnæque constantiæ.

Non est autem consentaneum, qui metu non frangatur, eum frangi cupiditate; nec, qui invictum se à labore præstiterit, vinci à voluptate. Quamobrem & hæc videnda: & pecuniæ fugienda cupiditas: nihil enim est tam angusti animi, tamque parvi, quam amare divitias: nihil honestius magnificentiúsque, quam pecuniam contemnere, si non habeas; si habeas, ad beneficentiam liberalitatemque conferre. Cavenda est etiam gloriæ cupiditas, ut supra dixi: eripit enim libertatem, pro qua magnanimis viris omnis debet esse contentio. Nec verò imperia expetenda, ac potius aut non accipienda interdum, aut deponenda nonnunquam. Vacandum autem est omni animi perturbatione,

Vacandum autem est omni animi perturbatione, tum cupiditate & metu, tum etiam ægritudine & voluptate animi & iracundia : ut tranquillitas animi & securitas adsit, quæ affert cum constantiam, tum etiam dignitatem. Multi autem & sunt & fuerunt, qui eam, quam dico, tranquillitatem expetentes, à negotiis publicis se removerint, ad otium-

que perfugerint: in his & nobilissimi philosophi longéque principes, & quidam homines severi & graves, nec populi nec principum mores ferre potuerunt: vixerúntque nonnulli in agris, delectati re suâ familiari. His idem propositum fuit, quod regibus, ut ne quâ re egerent, ne cui parerent, libertate uterentur: cujus proprium est, sic vivere ut velia.

XXI. Quare, cum hoc commune sit potentia cupidorum cum iis, quos dixi, otiosis: alteri se adi-pisci id posse arbitrantur, si opes magnas habeant; alteri, si contenti sint & suo & parvo. In quo neutrorum omnino contemnenda est sententia : sed & facilior & tutior, & minus aliis gravis aut molesta, vita est otiosorum: fructuosior autem hominum generi, & ad claritatem amplitudinémque aptior, eorum, qui se ad rempublicam & ad res magnas gerendas accommodaverunt. Quapropter & iis forsitan concedendum sit, rempublicam non capessentibus, qui excellenti ingenio doctrinæ sese dediderunt; & iis, qui aut valetudinis imbecillitate, aut aliquâ graviore causă impediti, à republicâ recesserunt, cum ejus administrandæ potestatem aliis laudémque concederent. Quibus autem talis nulla sit causa, si despicere se dicant ea, quæ plerique admirantur, imperia & magistratus, iis non modò non laudi, verum etiam vitio dandum puto. Quorum judicium in eo, quòd gloriam contemnant & pro nihilo putent, difficile factu est non probare : sed videntur labores & molestias tum offensionum, tum repulsarum, quasi quandam ignominiam time-re, & infamiam. Sunt enim, qui in rebus contra-riis parum sibi constent: voluptatem severissime contemnant, in dolore sint molliores; gloriam neg-ligant, frangantur infamia; atque ea quidem non satis constanter.

Sed iis, qui habent à natura adjumenta rerum gerendarum, abjecta omni cunctatione, adipiscendi magistratus, & gerenda respublica est: nec enim aliter aut regi civitas, aut declarari animi magnitudo potest. Capessentibus autem rempublicam, nihilo minis quam philosophis, haud scio an magis etiam, & magnificentia & despicientia adhibenda sit rerum humanarum, & quam sæpe dico, tranquil-litas animi atque securitas: si quidem nec anxii fu-turi sunt, & cum gravitate constantiaque victuri. Quæ eo faciliora sunt philosophis, quo minùs mul-ta patent in eorum vità, quæ fortuna feriat; & quo minds multis rebus egent; & quia, si quid adversi evenlat, tam graviter cadere non possunt. Quocirca non sine causa majores motus animorum con-citantur, majoraque efficienda rempublicam geren-tibus, quàm quietis: quo magis his & magnitudo animi est adhibenda, & vacuitas ab angoribus. Ad rem gerendam autem qui accedit, caveat, ne

id modò consideret, quam illa res honesta sit; sed id modo consideret, quam illa res honesta sit; sed

etiam, ut habeat efficiendi facultatem: in quo ipso
considerandum est, ne aut temerè desperet propter
ignaviam, aut nimis confidat propter cupiditatem.
In omnibus autem negotiis, prids, quam aggrediare, adhibenda est præparatio diligens.

XXII. Sed, cum plerique arbitrentur res bellicas majores esse, quam urbanas, minuenda est hæc
opinio: multi enim bella sæpe quæsiverunt propter
gloriæ cupiditatem: atque id in magnis animis inprovisere planteres estatingit a ofene magnis el

geniisque plerumque contingit; ecque magis, si sunt ad rem militarem apti, & cupidi bellorum ge-rendorum. Verè autem si volumus judicare, multæ res extiterunt urbanæ majores clariorésque, quam bellicæ: quamvis enim Themistocles jure laudetur, & sit ejus nomen, quam Solonis, illustrius; citetúrque Salamis, clarissimæ testis victoriæ, quæ anteponatur consilio Solonis, ei, quo primum constituit Areopagitas; non minus præclarum hoc, quam illud, judicandum est: illud enim semel profuit, hoc semper proderit civitati: hoc consilio leges Atheniensium, hoc majorum instituta servantur. Et Themistocles quidem nihil dixerit, in quo ipse Areopagum adjuverit: at ille verè, à se adjutum Themistoclem; est enim bellum gestum consilio senatûs ejus, qui à Solone erat constitutus.

Licet eadem de Pausaniâ Lysandróque dicere; quorum rebus gestis quanquam imperium Lacedæmoniis dilatatum putatur, tamen neminimâ quidem ex parte Lycurgi legibus & disciplinæ conferendi sunt. Quinetiam ob has ipsas causas & parentiores habuerunt exercitus, & fortiores. Mihi quidem neque pueris nobis, M. Scaurus C. Mario, neque, cùm versaremur in republicâ, Qu. Catulus Cn. Pompeio cedere videbatur: parvi enim sunt foris arma, nisi est consilium domi. Nec plus Africanus, singularis & vir & imperator, in exscindendâ Numantiâ reipublicæ profuit, quàm eodem tempore P. Nasica privatus, cùm Ti. Gracchum interemit. Quanquam hæc quidem res non solùm ex domesticâ est ratione; attingit etiam bellicam, quoniam vi manúque confecta est: sed tamen id ipsum gestum est consilio urbano, sine exercitu. Illud autem optimum est, in quod invadi solere ab învidis & imporobis audio:

Cedant arma togæ, concedat laurea linguæ.

Ut enim alios omittam, nobis rempublicam gubernantibus, nonne togæ arma cessere? neque enim in republica periculum fuit gravius unquam, nec majus otium. Ita consiliis diligentiaque nostræ celeriter de manibus audacissimorum civium delap-

sa arma ipsa ceciderunt. Quæ res igitur gesta unquam in bello tanta? qui triumphus conferendus? Licet enim mihi, Marce fili, apud te gloriari, ad quem & hæreditas hujus gloriæ, & factorum imitatio pertinet. Mihi quidem certè vir abundans bellicis laudibus Cn. Pompeius, multis audientibus, hoc tribuit, ut diceret, frustra se triumphum tertium deportaturum fuisse, nisi meo in rempublicam beneficio, ubi triumpharet, esset habiturus. Sunt ergo domesticæ fortitudines non inferiores militaribus; in quibus plus etiam, quam in his, operæ studiíque ponendum est.

XXIII. Omnino illud honestum, quod ex animo excelso magnificóque quærimus, animi efficitur, non corporis viribus. Exercendum tamen corpus, & ita afficiendum est, ut obedire consilio rationíque possit in exequendis negotiis & in labore tolerando. Honestum autem id, quod exquirimus, totum est positum in animi curâ & cogitatione: in quo non minorem utilitatem afferunt, qui togati reipublicæ præsunt, quàm qui bellam gerunt. Itaque eorum consilio sæpe aut non suscepta, aut confecta bella sunt, nonnunquam etiam illata; ut M. Catonis bellum tertium Punicum, in quo etiam mortui valuit auctoritas.

Quare expetenda quidem magis est decernendi ratio, quam decertandi fortitudo: sed cavendum, ne id bellandi magis fuga, quam utilitatis ratione, faciamus. Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quæsita videatur. Fortis verò animi & constantis est, non perturbari in rebus asperis, nec tumultuantem de gradu dejici, ut dicitur; sed præsenti animo uti & consilio, nec à ratione discedere. Quanquam hoc animi, illud etiam inimagni est, præcipere cogitatione sutura, & ali-

iquanto antè constituere quid accidere possit in u-tramque partem; &, quid agendum sit, cum quid evenerit; nec committere, ut aliquando dicendum sit, non putaram. Hæc sunt opera magni animi & excelsi, & prudentià consilióque fidentis. Te-mere autem in acie versari, & manu cum hoste confligere, immane quiddam & belluarum simile est: sed, cum tempus necessitásque postulat, de-certandum manu est, & mors servituti turpitudi-

est: sed, cum tempus necessitasque postulat, decertandum manu est, & mors servituti turpitudiníque anteponenda.

XXIV. De evertendis autem diripiendisque urbibus, valde considerandum est, ne quid temere, ne quid crudeliter; idque est viri magni, rebus agitatis, punire sontes, multitudinem conservare, in omni fortuna recta atque honesta retinere: ut enim sunt, quemadmodum supra dixi, qui urbanis rebus bellicas anteponant; sic reperies multos, quibus periculosa & calida consilia quietis & cogitatis & aplendidiora & majora videantur.

Nunquam omnino periculi fuga committendum est, ut imbelles timidique videamur: sed fugiendum etiam illud, ne offeramus nos periculis sime causa; quo nihil potest esse stultius. Quapropter in adeundis periculis consuetudo imitanda medicorum est, qui leviter ægrotantes leniter curent; gravioribus autem morbis periculosas curationes & ancipites adhibere coguntur. Quare in tranquillo tempestatem adversam optare, dementis est: subvenire autem tempestati quavis ratione, sapientis: eóque magis, si plus adipiscare re explicata boni, quam addubitata mali. Periculosa autem rerum actiones partim iis sunt, qui eas suscipiunt, rerum actiones partim iis sunt, qui eas suscipiunt, partim reipublicæ; itémque alii de vita, alii de gloria, & benevolentia civium in discrimen vo cantur: promptiores igitur debemus esse ad nostra

periçula, quàm ad communia ; dimicaréque paratius de honore & glori $\hat{a}$ , quàm de cæteris commodis.

Inventi autem multi sunt, qui non modò pecuniam, sed vitam etiam profundere pro patrià parati essent; iidem gloriæ jacturam ne minimam quidem facere vellent, ne republicà quidem postulante: ut Callicratidas, qui, cum Lacedæmoniorum dux fuisset Peloponnesiaco bello, multaque fecisset egregiè, vertit ad extremum omnia, cum consilio non paruit eorum, qui classem ab Arginussis removendam nec cum Atheniensibus dimicandum putabant. Quibus ille respondit, Lacedæmonios, classe illà amissà, aliam parare posse; se fugere sine suo dedecore non posse. Atque hæc quidem Lacedæmoniis plaga mediocris fuit: illa pestifera, qua, cum Cleombrotus invidiam timens temere cum Epaminondà conflixisset, Lacedæmoniorum opes corruerunt. Quantò Qu. Maximus melius?

Unus homo nobis cunctando restituit rem : Non ponebat enun rumores ante salutem.

Ergo postque, magisque viri nunc gloria claret.

Quod genus peccandi vitandum est etiam in rebus urbanis: sunt enim qui, quod sentiunt, etsi
optimum sit, tamen invidiæ metu non audent dicere.

XXV. Omnino, qui reipublicæ præfuturi sunt, duo Platonis præcepta teneant: Unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut, quæcunque agunt, ad eam referant, obliti commodorum suorum: alterum, ut totum corpus reipublicæ curent; ne, dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant: ut enim tutela, sic procuratio reipublicæ ad utilitatem eorum, qui commissi sunt, non ad eorum quibus com-

missa est, gerenda est: qui autem parti civium consulunt, partem negligunt, rem perniciosissimem in civitatem inducunt, seditionem atque discordiam; ex quo evenit, ut alii populares, alii studiosi optimi cujusque videantur, pauci universorum.

Hinc apud Athenienses magnæ discordiæ: in

Hinc apud Athenienses magnæ discordiæ: in nostrå republicå non solum seditiones, sed pestifera etiam bella civilia: quæ gravis & fortis civis, & in republicà dignus principatu, fugiet atque oderit; tradétque se totum reipublicæ, neque opes aut potentiam consectabitur, totámque eam sic tuebitur, ut omnibus consulat. Nec verò criminibus falsis in odium aut invidiam quenquam vocabit comninóque ita justitiæ honestatique adhærescet, ut, dum ea conservet, quamvis graviter offendat, mortémque oppetat potids, quàm deserat illa, quæ dixi.

Miserrima est omnino ambitio honorumque contentio: de qua præclare apud eundem est Platonem; "similiter facere eos, qui inter se contende"rent, uter potius rempublicam administraret, ut si
"nautæ certarent, quis eorum potissimum guberna"ret." Idemque præcepit, ut eos adversarios existimemus, qui arma contra ferant; non eos, qui suo judicio tueri rempublicam velint: qualis fuit inter P. Africanum & Qu. Metellum sine acerbitate dissensio.

Nec verò audiendi, qui graviter irascendum inimicis putabunt, idque magnanimi & fortis viri esse censebunt: nihil enim laudabilius, nihil magno & præclaro viro dignius placabilitate atque elementiâ. In liberis verò populis, & in juris æquabilitate, exercenda etiam est facilitas, & altitudo animi, quæ dicitur; ne, si irascamur aut intempestivà accedentibus, aut impudenter rogantibus, in morositatem inutilem & odiosam incidamus. Et tamen ita probandà est mansuetudo atque clementia, ut adhibeatur reipublicæ causa severitas, sine qua administrari civitas non potest.

Omnis autem & animadversio & castigatio contumelià vacare debet; neque ad ejus, qui punitur aliquem, aut verbis castigat, sed ad reipublicæ utili-

tatem referri.

Cavendum est etiam, ne major pœna quam culpa sit; & ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne

appellentur quidem.

Prohibenda autem maxime est ira in puniendo: nunquam enim, iratus qui accedit ad pœnam, mediocritatem illam tenebit, quæ est inter nimium & parum; quæ placet Peripateticis: & recte placet, modò ne laudarent iracundiam, & dicerent utiliter i natura datam: illa verò omnibus in rebus repudianda est; optandúmque, ut ii, qui præsunt reipublicæ, legum similes sint, quæ ad puniendum non iracundia, sed æquitate ducuntur.

XXVI. Atque etiam in rebus prosperis, & ad voluntatem nostram fluentibus, superbiam, fastidium, arrogantiámque magnopere fugiamus. Nam ut adversas res, sic secundas immoderatê ferre, levitatis est: præolaráque est æquabilitas in omni vitâ, & idem semper vultus eadémque frons; ut de Socrate, item de C. Lælio accepimus. Philippum quidem, Macedonum regem, rebus gestis & gloriâ superatum à filio, facilitate & humanitate, video superiorem fuisse: itaque alter semper magnus, alter sæpe turpissimus fuit: ut rectè præcipere videntur, qui monent, ut quantò superiores sumus, tantò nos geramus submissibs. Panætius quidem Africanum, auditorem & familiarem suum, solitum sit dicere, ut equos, propter crebras contentiopes

prelierum, ferocitate exultantes domitoribus tradere soleant, ut his facilioribus possint uti; sic homines secundis rebus effrenatos, sibique præfidentes, tanquam in gyrum rationis & doctrine duci oportere, ut perspicerent rerum humanarum imbecillitatem, varietatémque fortume.

Atque etiam in secundissimis rebus maximè est utendum, consilio amicorum, hisque major etiams, quam antè, tribuenda auctoritas. lisdémque temporibus cavendum est, ne assentatoribus patefaciamus aures, nec adulari nos sinamus; in quo falli facile est: tales enim nos tunc esse putamus, ut jure laudemur: ex quo nascuntur innumerabilia peccata, cum homines inflati opinionibus turpiter irridentur, & in maximis versantur erroribus. Sed hec quidem hactenus.

dem hactenus.

Illud autem sic est judicandum, maximas geri res, & maximi animi, ab iis, qui respublicas regant; quòd earum administratio latissimè pateat, ad plurimòsque pertineat; esse autem magni animi, & fuisse multos, etiam in vita, otiosa, qui aut investigarent, aut conarentur magna quædam, seséque suarum rerum finibus continerent; aut interjecti interphilosophos, & eos qui rempublicam administrarent, delectarentur re suà familiari, non eam quidem omni ratione exaggerantes, neque excludentes ab ejus uso suos: potiúsque & amicis impertientes & reipublicæ, si quando usus esset: quæ primum bene parta sit, nullo neque turpi quæstu neque odioso; tum quàm plurimis, modò dignis, se utilem præbeat; deinde augeatur ratione, diligentià, parsimonià; nec libidini potiùs luxuriæque, quàm liberalitati & beneficentiæ pateat. Hæc præscripta servantem licet magnificè, graviter, animoséque vivere; atque etiam simpliciter, fideliter, vitæque hominum amiçe.

XXVII. Sequitur, ut de una reliqua parte hon-estatis dicendum sit, in qua verecundia, & quasi quidam ornatus vitæ, temperantia & modestia, om-nisque sedatio perturbationum animi, & rerum mo-dus cernitur. Hoc loco continetur id, quod dici Latine decorum potest; Greece enim \*person dicitur. Hujus vis ea est, ut ab honesto non queat separari: nam & quod decet, honestum est: & auod honestum est, decet.

Qualis autem differentia sit honesti & decori, facilius intelligi, quam explanari potest; quidquid est enim, quod deceat, id tum apparet, cum antegressa est honestas. Itaque non solum in hac parte honestatis, de qua hoc loco disserendum est, sed etiam in tribus superioribus, quid deceat, apparet: nam & ratione uti atque oratione prudenter, & a-gere quod agas considerate, omníque in re quid sit veri, videre & tueri decet : contraque falli, errare, labi, decipi tam dedecet, quam delirare & mente esse captum: Et justa omnia, decora sunt; injusta contra, ut turpia, sic indecora. Similis & ratio fortitudinis: quod enim viriliter animoque magno fit, id dignum viro & decorum videtur; quod contrà, id ut turpe, sic indecorum.

Quare pertinet quidem ad omnem honestatem hoe, quod dico, decorum; & ita pertinet, ut non recondita quadam ratione cernatur, sed sit in promptu: est enim quiddam, idque intelligitur in omni virtute, quod deceat; quod cogitatione magis à virtute potest, quàm re separari. Ut venustas & pulchritudo corporis secerni non potest à valetudine; sic loc, de quo loquimur decorum totum illud quidem est cum virtute confusum, sed mente & cogitatione distinguitur.

Est autem ejus descriptio duplex; nam & generale quoddam decorum intelligimus, quod in omni honestate versatur; & aliud huic subjectum, quod pertinet ad singulas partes honestatis. Atque illud superius sic ferè definiri solet: Decorum id esse, quod consentaneum sit hominis excellentiæ, in eo, in quo natura ejus à reliquis animantibus differat. Quæ autem pars subjecta generi est, eam sic definiunt, ut id decorum esse velint, quod ita naturæ consentaneum sit, in eo moderatio &

temperantia appareat cum specie quâdam liberali.

XXVIII. Hæc ita intelligi, existimare possumus ex eo decoro, quod Poetæ sequuntur; de quo alio loco plura dici solent. Sed tum servare illud poetas dicimus quod deceat, cûm id, quod quâque personâ dignum est, & fit & dicitur: ut, si Æacus aut Minos diceret,

Oderint dum metuant-aut.

Natis sepulcro ipse est parens, indecorum videretur, quod eos fuisse justos accepimus: at, Atreo dicente, plausus excitantur; est enim digna persona oratio. Sed poetæ, quid quemque deceat, ex persona judicabunt: nobis autem personam imposuit ipsa natura, magna cum excellentia præstantiaque animantium reliquarum. Quocirca poetæ, in magna varietate personarum, etiam vitiosis quid conveniat, & quid deceat, videbunt: nobis autem cum à natura constantiæ, moderationis, temperantiæ, verecundiæ partes datæ sint; cúmque eadem natura doceat non negligere, quemadmodum nos adversús homines geramus; efficitur, ut & iliud, qued ad omnem honestatem pertinet, decorum, quam late fusum sit, appareat; & hoc, quod spectatur in unoquoque genere vir-tutis. Ut enim pulchritudo corporis aptâ compositione membrorum movet oculos, & delectat hocipso, quòd inter se omnes partes cum quodam lepore consentiunt: sic hoc decorum, quod elucet in vità, movet approbationem eorum, quibuscum vivitur, ordine & constantià & moderatione dictorum omnium atque factorum.

rum omnium atque factorum.

Adhibenda est igitur quædam reverentia adversus homines, & optimi cujusque & reliquorum: nam negligere quid de se quisque sentiat, non solum arrogantis est, sed etiam omnino dissoluti. Est autem quod differat, in hominum ratione habenda, inter justitiam & verecundiam: justitiæ partes sunt, non violare homines: verecundiæ, non offendere; in quo maximè perspicitur vis decori. His igitur expositis, quale sit id, quod decere dicimus, intellectum puto.

Officium autem, quod ab eo ducitur, hanc primum habet viam, quæ deducit ad convenientiam conservationémque naturæ; quam si sequemur ducem, nunquam aberrabimus; sequemurque & id, quod acutum & perspicax naturâ est; id, quod ad hominum consociationem accommodatum; & id, quod vehemens atque forte. Sed maxima vis decori in hâc inest parte, de quâ disputamus: neque enim solum corporis, qui ad naturam apti sunt, sed multò etiam magis animi motus probandi, qui item ad naturam accommodati sunt. Duplex est enim vis animorum atque naturæ: una pars in appetitu posita est, quæ est epun Græcè, quæ hominem huc & illuc rapit: alterâ in ratione, quæ docet & explanat, quid faciendum fugiendúmque fit: ita fit, ut ratio præsit, appetitus obtemperet. XXIX. Omnis autem actio vacare debet te-

XXIX. Omnis autem actio vacare debet temeritate & negligentia; nec verò agere quidquam, cujus non possit causam probabilem reddere: hac est enim ferè descriptio officii. Efficiendum autem est, ut appetitus rationi obediant, eamque neque præcurrant, nec propter pigritiam aut ignaviam deserant; sintque tranquilli, atque omni perturbatione animi careant; ex quo elucebit omnis constantia omnisque moderatio: nam, qui appetitus longiùs evagantur, &, tanquam exultantes sive cupiendo sive fugiendo, non satis à ratione retinentur, hi sine dubio finem & medum transeunt; relinquunt enim & abjiciunt obedientiam, nec, rationi parent, cui sunt subjecti lege naturæ: à quibus non modò animi perturbantur, sed etiam corpora. Licet ora ipsa cernere iratorum, aut eorum, qui aut libidine aliquà, aut metu commoti sunt, aut voluptate nimià gestiant; quorum omnium vultus, voces, motus, statúsque mutantur.

Ex quibus illud intelligitur (ut ad officii formam revertamur) appetitus omnes contrahendos sedandósque esse, excitandámque animadversionem & diligentiam, ut ne quid temerè ac fortuitu, inconsideratè negligentérque agamus. Neque enim ita generati à naturâ sumus, ut ad ludum & jocum facti esse videamur; sed ad severitatem potiùs, & ad quædam studia graviora atque majora. Ludo autem & joco uti illo quidem licet; sed, sicut somno & quietibus cæteris, tum cùm gravibus serisque rebus satisfecerimus. Ipsúmque genus jocandi non profusum nec immodestum, sed ingenuum & facetum esse debet: ut enim pueris non omnem ludendi licentiam damus, sed eam, quæ ab honestis actionibus non sit aliena; sic in ipso joco aliquod probi ingenii lumen eluceat.

Duplex omnino est jocandi genus: unum illiberale, petulans, flagitiosum, obscenum: alterum

elegans, urbanum, ingeniosum, facetum: quo genere non modò Plautus noster, & Atticorum antiqua comœdia, sed etiam philosophorum Socraticorum libri referti sunt: multaque multorum facciè dicta; ut ea, quæ à sene Catone collecta sunt, quæ vocant ἐπορθέγμω/ω. Facilis igitur est distinctio ingenui & illiberalis joci; alter est, si tempore fit ac remisso animo, homine dignus: alter ne libero quidem, si rerum turpitudini adhibetur verborum o'scænitas. Ludendi etiam est quidam modus retinendus, ut ne nimis omnia profundamus, elatíque voluptate in aliquam turpitudinem delabamur. Suppeditant autem & campus noster & studio venandi, honesta exempla ludendi.

XXX. Sed pertinet ad omnem officii quæstionem semper in promptu habere, quantum natura hominis pecudibus reliquisque belluis antecedat. Illæ nihil sentiunt nisi voluptate, ad camque fequatur omni impetu: hominis autem mens discenmutur omni impetu: hominis autem mens discendo alitur & cogitando, semper aliquid aut anquifit aut agit, videndique & audiendi delectatione
ducitur. Quinetiam, si quis est paulo ad voluptagunt enim quidam homines non re, sed momine;)
ed, si quis est paulo erectior, quamvis voi luptate
ed, si quis est paulo erectior, quamvis voi luptate
espiatur, occultat & dissimulat appetitum voi luptate
tis, propter verecundiam; ex quo intelligitur in corporis voluptatem non satis esse dignam home ninis
præstantia, eamque contemni & rejici oporto que:
sin sit quisquam, qui aliquid tribuat voluptati, no,
ligenter ei tenendum esse ejus fruendæ modutet.
Itaque victus cultusque corporis ad valetudintet em
referantur, & ad vires, non ad voluptatem. Atquanue
excellentia & dignitas, intelligemus quèm sit turpo

diffuere luxuria, & delicate ac molliter vivere; gramque honestum parce, continenter, severe, so-brie.

Intelligendum est etiam, duabus quasi nos à natura indutos esse personis: quarum una est communis, ex eo quòd omnes participes sumus rationis præstantiæque ejus, qua antecellimus bestiis; à qua omne honestum decorúmque trahitur, & ex qua ratio inveniendi officii exquiritur: altera autem, quæ oropriè singulis est tributa: ut enim in corporibus magnæ dissimilitudines sunt (alios enim videmus velocitate ad cursum, alios viribus ad luctandum valere; itémque in formis aliis dignitatem inesse, aliis venustatem) sic in animis existunt etiammajores varietates.

Erat in L. Crasso & L. Philippe, multus lepos: major etiam, magisque de industria, in C. Cæsare. L. filio: at iisdem temporibus in M. Scauro & in M. Druso adolescente singularis severitas; in C. Lælio multa hilaritas; in ejus familiari Scipione ambitio major, vita tristior. De Græcis autem dulcem & facetum, festivique sermonis, atque in omni oratione simulatorem, quem source Græci nominaverunt, Socratem accepimus; contrà, Pythagoram & Periclem summam auctoritatem consecutos sine ulla hilaritate. Callidum Hannibalem, ex Pœnorum; ex nostris ducibus Q. Maximum accepimus; facilè celare, tacere, dissimulare, insidiari, præcipere hostium consilia. In quo genere Græci Themistoclem & Pheraum Jasonem cæteris anteponunt: in primisque versutum & callidum factum Solonis, qui, quo & tutior vita ejus esset, & plus aliquanto reipublice prodesset, furere se simulavit.

Sunt his alii multum dispares, simplices & aperti; qui nihil ex occulto, nihil ex insidiis agendum putant, veritatis cultores, fraudis inimici: itémque alii, qui quidvis perpetiantur, cuivis deserviant, dum, quod velint, consequantur; ut Syllam & M. Crassum videbamus; quo in genere versutissimum & patientissimum Lacedæmonium Lysandrum accepimus; contráque Callicratidam, qui præfectus classi proximus post Lysandrum fuit. Itémque in sermonibus alium quemque, quamvis præpotens sit, efficere, ut unus de multis esse videatur: quod in Catulo, & in patre & in filio; idémque in Q. Mutio Mancia vidimus. Audivi ex majoribus natu hoc idem fuisse in P. Scipione Nasica: contraque, patrem ejus, illum, qui T. Gracchi conatus perditos vindicavit, nullam comitatem habuisse sermonis: ne Xenocratem quidem, severissimum philosophorum; ob eamque rem ipsam magnum clarumque fuisse. Innumerabiles aliæ dissimilitudines sunt naturæ morumque, minimè tamen vituperandorum.

XXXI. Admodum autem tenenda sunt sua cuique, non vitiosa, sed tamen propria, quo facilius decorum illud, quod quærimus, retineatur. Sic enim est faciendum, ut contra universam naturam nihil contendamus; ea tamen conservata, propriam naturam sequamur: ut, etiam si sint alia graviora atque meliora, tamen nos studia nostra naturæ regula metiamur: neque enim attinet repugnare naturæ, nec quidquam sequi, quod assequi nequeas. Ex quo magis emergit, quale sit decorum illud, ideo, quia nihil decet invita (ut aiunt) Minerva, id est, adversante & repugnante natura.

Omnino si quidquam est decorum, nihil est profectò magis, quam sequabilitas universe vitse, tum singularum actionum ; quam conservare non possis, si aliorum naturam imitans omittas tuam : ut enim sermone eo debemus uti, qui notus est nobis, ne ut quidam Græca verba inculcantes, jure optimo irrideamur; sic in actiones omnémque vitam nul-lam discrepantiam conferre debemus.

Atque hæc differentia naturarum tantam habet vim, ut nonnunquam mortem sibi ipsi consciscere alius debeat, alius in eâdem causâ non debeat. Num enim aliâ în causâ M. Cato fuit, aliâ cæteri, qui se in Africâ Cæsari tradiderunt? Atqui cæteris forsitan vitio datum esset, si se interemissent, propterea quòd eorum vita lenior, & mores fuerant faciliores: Catoni autem cum incredibilem tribuisset natura gravitatem, cámque ipse perpetuâ conset natura gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roboravisset, semperque in proposito susceptóque consilio permansisset, moriendum potius, quam tyranni vultus aspiciendus fuit. Quam multa passus est Ulysses in illo errore diuturno, cum & mulieribus (si Circe & Calypso mulieres appellandæ sunt) inserviret, & in omni sermone omnibus affabilem & jucundum se esse venilet? domi verò etiam contumelias servorum ancillaramque pertulit, ut ad id aliquando, quod cupiebat, perveniret. At Ajax, quo animo traditur, millies oppetere mortem, quam illa perpeti maluisset.

Que contemplantes expendere oportebit, quid

Quæ contemplantes expendere oportebit, quid quisque, habeat sui; esque moderari, nec velle experiri, quam se aliena deceant: id enim maxime quemque decet, quod est cujusque suum maxime. Suum igitur quisque noscat ingenium, acremque se & bonorum & vitiorum suorum judicem præbeat; ne scenici plus quam nos videantur habere prudentiæ: illi enim non optimas, sed sibi accommodatissimas fabulas eligunt; qui voce

freti sunt, Epigonos, Medúmque; qui gestu, Menalippam, Clytæmnestram; semper Rutilius, quemego memini, Antiopam; non sæpe Æsopus Ajacem. Ergo histrio hoc videbit in scena, quod non videbit sapiens in vita? Ad quas igitur res aptissimi erimus, in iis potissimam elaborabimus; sin aliquando necessitas nos ad ea detruserit, quæmostri ingenii non erunt; omnis adhibenda erit oura, meditatio, diligentia, ut ea, si non decore, at quam minimam indecore facere possimus: nec tam est enitendum, ut bona, quæmobis data non sint, sequamur, quam ut vitia fugiamus.

XXXII. Ac duabus iis personis, quas supradixi, tertia adjungitur, quam casus aliquis aut tempus imponit: quarfa etiam, quam nobismet ipsis judicio nostro accommodamus. Nam regna, imperia, nobilitates, honores, divitiæ, opes, eaque, quæ sunt his contraria, in casu sita, temporibus gubernantur: ipsi autem quam personam gerere velimus, à nostra voluntate proficiscitur: itaque se alii ad philosophiam, alii ad jus civile, alii ad eloquentiam applicant: ipsarumque virtutum in alia alius mavult excellere.

Quorum verò patres aut majores aliqua gloria præstiterunt, ii student plerumque eodem in genere laudis excellere: ut Q. Mutius Publii filius in jure civili; Pauli filius Africanus in re militari. Quidam autem ad eas laudes, quas à patribus acceperunt, addunt aliquam suam: ut hic idem Africanus eloquentia cumulavit bellicam gloriam: quod idem fecit Timotheus Cononis filius; qui, cum belli laude non inferior fuisset, quam pater, ad eam laudem doctrine & ingenii gloriam adjecit. Fit autem interdum, ut nonnulli, omissa imitatione majorum, suum quoddam institutum con-

sequantur: maximéque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi proponunt, obscuris orti majoribus.

Hæc igitur omnia, cum quærimus quid deceat, complecti animo & cogitatione debemus. In primis autem constituendum est, quos nos & quales esse velimus, & in quo genere vitæ: quæ deliberatio est omnium difficillima: ineunte enim adolescentia, cum est maxima imbecillitas consilii. tum id sibi quisque genus ætatis degendæ consti-tuit, quod maxime adamavit: itaque ante implicatur aliquo certo genere cursuque vivendi, quam potuit, quid optimum esset judicare. Nam quod Herculum Prodicium dicunt, ut est apud Xeno-phontem, cum primum pubesceret (quod tempus à natura ad deligendum, quam quisque viam vivendi sit ingressurus, datum est,) exisse in solitudinem, atque ibi sedentem, diu secum multamque dubitâsse, cum duas cerneret vias, unam Voluptatis, alteram Virtutis, utram ingredi melius esset: hoc Herculi, Jovis satu edito, potuit fortasse contingere: nobis non item, qui imitamur, quos cuique visum est, atque ad eorum studia institutaque impellimur. Plerumque autem parentum præceptis imbuti, ad corum consuctudinem morémque deducimur: alii multitudinis judicio feruntur, quæque majori parti pulcherrima videntur, ea maxime exoptant: nonnulli tamen, sive felicitate quâdam, sive bonitate naturæ, sive parentum disciplinâ, rectam vitæ secuti sunt viam.

XXXIII. Illud autem maxime rerum genus est corum, qui aut excellente ingenii magnitudine, aut præclara eruditione atque doctrina, aut utraque re ornati, spatium etiam deliberandi habuequat, quem potissimum vitæ cursum sequi vellent:

in quâ deliberatione ad suam cujusque naturam consilium est omne revocandum: nam, cûm in omnibus, quæ aguntur, ex eo modo, quo quisque natus est, (ut supra dictum est) quid deceat, exquirimus: tum in totâ vitâ constituendâ multô est ei rei cura major adhibenda, ut constare in vitæ perpetuitate-possimus nobismet ipsis, nec in ullo officio claudicare.

Ad hanc autem rationem quoniam maximam vim natura habet, fortuna proximam: utriusque omnino ratio habenda est in deligendo genere vitæ; sed naturæ magis: multò enim & firmior est & constantior; ut fortuna nonnunquam, tanquam ipsa mortalis, cum immortali natura pugnare videatur. Qui igitur ad naturæ suæ nom vitiosæs genus, consilium vivendi omne contulerit is constantiam teneat. Id enim maxime decet: nisi fortè se intellexerit errasse in deligendo genere vitæ. Quod si acciderit (potest autem accidere,) facienda morum institutorumque mutatio est. Eam mutationem, si tempora adjuvabunt, faciliùs commodiusque facienda; ut amicitias, quæ minus delectent & minus probentur, magis decere censent sapientes sensim dissuere, quam repentè præcidere. Commutato autem genere vitæ, omni ratione eurandum est, ut id bono consilio fecisse videamur.

Sed quoniam paulo antè dictum est, imitandos esse majores; primum illud exceptum sit, ne vitia sint imitanda; deinde, si natura non feret, ut quædam imitari possint, ut superioris Africani filius, qui hunc Paulo natum adoptavit, propter infirmitatem valetudinis non tam potuit patris similis quam ille fuerat sui. Si igitur non poterit

sive causas defensitare, sive populum concionibus tenere, sive bella gerere; illa tamen præstare debebit, quæ erunt in ipsius potestate, justitiam, fidem, liberalitatem, modestiam, temperantiam; quo minus ab eo id, quod desit, requiratur. Optima autem hereditas à patribus traditur liberis, omníque patrimonio præstantior, gloria virtutis rerúmque gestarum; cui dedecori esse, nefas & im-

pium judicandum est.

XXXIV. Et quoniam officia non eadem disparibus ætatibus tribuuntur, aliaque sunt juvenum, alia semiorum; aliquid etiam de hac distinctione dicendum est. Est igitur adolescentis, majores natu vereri, exque his deligere optimos & probatissimos, quorum consilio atque auctoritate nitatur: ineuntis enim ætatis inscientia, senum constituenda & regenda prudentia est. Maximè autem hæc ætas à libidinibus arcenda est, exercendaque in labore, patientiaque & animi & corporis; ut corum & in bellicis & in civilibus officiis vigeat industria. Atque etiam, cum relaxare animos, & dare se jucunditati volent, caveant intemperantiam, meminerint verecundiæ: quod erit facilius, si in ejusmodi quidem rebus majores natu interesse velint.

Senibus autem labores corporis minuendi, exercitationes animi etiam augendæ videntur: danda verò opera, ut & amicos & juventutem, & maximè rempublicam consilio & prudentia quam plurimum adjuvent. Nihil autem magis cavendum est senectuti, quam ne languori se desidiæque dedat. Luxuria verò, cum omni ætati turpis, tum senectuti fædissima est: sin autem libidinum etiam intemperantia accesserit, duplex malum est; quòd

& ipsa senectus concipit dedecus, & facit adeles-centium impudentiorem intemperantiam.

Ac ne illud quidem alienum est, de magistra-tuum, de privatorum de civium, de peregrinorum officiis dicere. Est igitur proprium munus magistratûs, intelligere, se gerere personam civitatis, deberéque ejus dignitatem & decus sustinere, servare leges, jura describere, ea fidei suæ commissa meminisse. Privatum autem oportet æquo & pari cum civibus jure vivere, neque submissum & abjectum, neque se efferentem: tum in republica ea velle, quæ tranquilla & honesta sint: talem enim & sentire bonum civem, & dicere solemus. Percex sentire bonum civem, & dicere solemus. Pere-grini autem & incolæ officium est, nibil præter suum negotium agere, nibil de alieno anquirere, miniméque in alienâ esse republicâ curiosum. Ita fere officia reperientur, eum quæretur, quid deceat, & quid aptum sit personis, temporibus, ætatibus. Nibil est autem, quod tam deceat, quam in omni re gerendâ consilióque capiendo servare constantiam.

XXXV. Sed quoniam decorum illud in omnibus factis & dictis, in corporis denique motu & statu cernitur, idque positum est in tribus rebus, formositate, ordine, ornatu ad actionem apto: difficilius ad eloquendum, sed satis erit intelligi; in his autem tribus continetur cura etiam illa, ut probemur iis, quibuscum, apud quósque vivamus,

his quoque de rebus pauca dicantur.

Principio, corporis nostri magnam natura ipsa videtur habuisse rationem, quæ formam nostram reliquamque figuram, in qua esset species honesta, eam posuit in promptu: quæ autem partes corporis, ad naturæ necessitatem datæ, aspectum essent deformem habituræ atque turpem, eas contexit at-

que abdidit. Hanc naturæ tam diligentem fabricam imitata est hominum verecundia: quæ enim natura occultavit, eadem omnes, qui saua mente sunt, removent ab oculis, ipalque necessitati dant operam ut quam occultissime pareant: quarumque partium corporis usus sunt necessarii, eas neque partes, neque earum usus suis nominibus appellant: quodque facere turpe non est, modò occulte; id dicere obscœnum est: itaque nec aperte actio rerum illarum petulantia vacat, nec orationis obscœnitas. Nec verò audiendi sunt Cynici, aut si qui fuerunt Stoici penè Cynici, qui reprehendunt & irrident, quòd ea, quæ turpia re non sint, nominibus ac verbis flagitiosa ducamus; illa autem, quæ turpia sint, nominibus appellemus suis. Latrocinari, fraudare, adulterari, re turpe est; sed dicitur non obscœne: liberis dare operam, re honestum est, nomine obscœnum: pluraque in eam sententiam ab eisdem contra verecundiam disputantur. Nos autem naturam sequamur, & ab omni, quod abhorret ab oculorum auriumque approbatione, fugiamus. batione, fugiamus.

Status, incessus, sessio, accubatio, vultus, oculi, manuum motus, teneant illud decorum.

Quibus in rebus duo maxime sunt fugienda; ne quid esseminatum aut molle, & ne quid durum aut rusticum sit. Nec verò histrionibus oratoribúsque concedendum est, ut iis hæc apta sint, nobis dissoluta. Scenicorum quidem mos tantam habet veteri disciplina verecundiam, ut in scenam sine subligaculo prodeat nemo: verentur enim, ne, si quo casu evenerit, ut corporis partes quædam aperiantur, adspiciantur non decore. Nostro quidem more cum parentibus puberes filii, cum soce-

ris generi non lavantur. Retinenda est igitur hu-jus generis verecundia, præsertim natura ipsa ma-

gistrâ & dace.

gistrâ & dace.

XXXVI. Cùm autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas; venustatem, muliebrem ducere debemus; dignitatem, virilem. Ergo & à formâ removeatur omnis viro non dignus ornatus; & huic simile vitium in gestu motăque caveatur: nam & palæstrici motus sæpe sunt odiosiores, & histrionum nonnulli gestus inepti non vacant offensione: & in utroque genere, quæ sunt recta & simplicia, laudantur. Formæ autem dignitas coloris bonitate tuenda est; color exercitationibus corporis. Adhibenda est præterea munditia, non odiosa neque exquisita nimis; tantum quæ fugiat agrestem & inhumanam negligentiam. Eadem ratio est habenda vestifûs; in quo, sicut in plerisque rebus, mediocritas optima est. mediocritas optima est.

Cavendum est autem ne aut tarditatibus utamur in gressu mollioribus ut pomparum ferculis similes esse videamur, aut in festinationibus suscipiamus nimias celeritates : quæ cièm fiunt, anhelitus moventur, vultus mutantur, ora torquentur; ex quibus magna significatio fit, non adesse constantiam. Sed multo etiam magis elaborandum est, ne animi motus à natura recedant; quod assequemur, si cavebimus, ne in perturbationes atque exanimationes incidamus, & si attentos animos ad decori conservationem tenebimus. Motus autem animorum duplices sunt; alteri cogitationis, alteri appetitüs: cogitatio in vero exquirendo maxime versatur; appetitus impellit ad agendum: curandum est igitur, ut cogitatione ad res quam optimas utamur; appetitum rationi obedientem pras-'eamus.

XXXVII. Et quoniam magna vis erationis est, eaque duplex; altera contentionis, altera sermonis; contentio disceptationibus tribuatur judiciorum, concionum, senatûs; sermo in circulis, disputationibus, congressionibus familiarium versetur: persequatur etiam convivir. Contentionis præcepta rhetorum sunt; nulla amonis: quanquam haud scio an possint hæc quoque esse: sed discentium studiis inveniuntur magistri; huic autem qui studeant, sunt nulli: rhetorum turi a referta omnia; quanquam, quæ verborum sententiarúmque præcepta sunt, eadam ad sermonem pertinebunt.

Sed, cùm orationis indicem vocem habeamus, in voce autem duo sequamur, ut clara sit, ut suavis; utrumque omnino à natura petendum est; verum alterum exercitatio augebit, alterum imitatio presse loquentium & leniter. Nihil aliud fuit in Catulis, ut eos exquisito judicio putares uti literarum; quanquam erant literati, sed & alii. Hi autem optime uti lingua Latina putabantur: sonus erat dulcis; literæ neque expressæ, ne aut obscurum esset aut putidum; sine contentione vox, nec languens nec canora. Uberior oratio L. Crassi, nec minus faceta: sed bene loquendi de Catulis opinio non minor. Sale verò & facetiis Cæsar, Catuli patris frater, vicit omnes; ut in ipso illo forensi genere dicendi contentiones aliorum sermone vinceret.

In omnibus igitur his elaborandum est, si in omni re, quid deceat, exquirimus. Sit igitur hic sermo, in quo Socratici maxime excellunt, lenis minimeque pertinax; insit in eo lepos: nec verò, tanquam in possessionem suam venerit, excludat elios; sed cum reliquis in rebus, tum in sermone

communi, vicissitudinem non isiquam putet: ac videat in primis, quibus de rebus loquatur; si seriis, severitatem adhibeat; si jocosis, leporem. In primisque provideat, ne sermo vitium aliquod indicet inesse in moribus; quod maxime tum solet evenire, cum atudiose de absentibus detrahendi causa, aut prediculum, aut severe, maledice, contumeloseque dicitur.

Habentur autem plerumque sermonis aut de domesticis negotiis, aut de republicâ, aut de artium studiis atque doctrinâ. Danda igitur opera est, ut, etiam si aberrare ad alia cœperit, ad hæc revocetur oratio; sed, utcunque aderunt: neque enim omnes iisdem de rebus, nec omni tempore, nec similiter delectamur. Animadvertendum est etiam, quatenus sermo delectationem habeat; &, ut incipiendi ratio fuerit, ita fit desinendi modus.

XXXVIII. Sed, quomodo in omni vità rectissimè praccipitur, ut perturbationes fugiamus, id est, motus animi nimios, rationi non obtemperantes; sic ejusmodi motibus sermo debet vacare, ne aut ira existat, aut cupiditas aliqua aut pigritia, aut ignavia, aut tale aliquid appareat. Maximèque curandum est, ut eos, quibuscum sermonem conferemus, & vereri & diligero videamur. Objurgationes etiam nonnunquam incidunt necessarias, in quibus utendum est fortasse & vocis contentionemajore, & verborum gravitate acriore. Id agendum etiam, ut ne ea facere videamur irati: sed ut ad urendum & secandum, sic & ad hoc genus castigandi rarò invitíque veniemus; nec unquam nisi necessariò, si nulla reperietur alia medicina. Sed tamen ira procul absit, cum qua nihil rectè fieri, nihil consideratè potest.

Maguâ autem ex parte clementi castigatione licet uti, gravitate tamen adjunctâ, ut & severitat adhibeatur, & contumella repellatur. Atque etiam itud ipsum, quod acerbitatis habet objurgatio, significandum est, ipsius causă, qui objurgetur, susceptum essee. Rectum est autem etiam in illis contentionibus, que cum inimicissimis fiunt, eti. m si nobis indigna andiamus, tamen gravitatem retinere, iracundiam repellere: que enim cum aliquă perturbatione fiunt, ea nec constanter fieri possunt, neque iis, qui adsunt, probari. Deforme etiam est de se ipso prædicare, falsa præsertim, & cum irrisione audientium imitari militem gloriosum.

XXXIX. Et quoniam omnia persequimur, (volumus quidem certe) dicendum est etiam, qualem hominis honorati & principis domum placeat esse, cujus finis est usus : ad quem accommodanda est sedificandi descriptio : & tamen adhibenda dignitatis commoditatisque diligentia. Cn. Octavio, qui primus ex illà familià consul factus est, honori fuisse accepimus, quòd præclaram ædifi-câsset in Palatio, & plenam dignitatis domum; quæ cum vulgò viseretur, suffragata domino, novo homini, ad consulatum putabatur. Hanc Scaurus demolitus, accessionem adjunxit ædibus: itaque ille in suam domum consulatum primus attu-lit; hic summi & clarissimi viri filius, in domum multiplicatam, non repulsam solum retulit, sed ignominiam, etiam calamitatem. Ornanda est enim dignitas domo, non ex domo dignitas tota quærenda: nec domo dominus, sed domino domus honestanda est. Et, ut in cæteris habenda ratio non sui solum, sed etiam aliorum; sie in domo clari hominis, in quam & hospites multi recipiendi, & admittenda hominim cujusque modi multitudo, adhibenda est cura laxitatis: aliter ampla domus dedeceri domino sepe fit, si est in es solitudo.

& maxime, si aliquando alio domino solita est frequentari: odiosum est enim, cum à prætereuntibus dicitur;

O domus antiqua, hea quâm dispari dominare domino!

quod quidem his temporibus in multis licet di-

Cavendum autem est, præsertim si ipse ædifices, ne extra modum sumptu & magnificentia prodeas: quo in genere multum mali etiam in exemplo est: studiosè enim plerique, præsertim in hanc partem, facta principum imitantur: ut L. Luculli, summi viri, virtutem, quis? at quam multi villarum magnificentiam imitati sunt? quarum quidem certè est adhibendus modus, ad mediocritatémque revocandus: eadémque mediocritas ad omnem usum cultúmque vitæ transferenda est. Sed hæc hactenus.

In omni autem actione suscipiendà tria sunt tenenda: primum, ut appetitus rationi pareat, quo nihil est ad officia conservanda accommodatius: deinde, ut animadvertatur quanta illa res sit, quam efficere velimus; ut néve major, néve minor cura & opera suscipiatur, quam causa postulet: tertium est, ut caveamus, ut ea, quæ pertinent ad libealem speciem & dignitatem, moderanda sint; modus autem est optimus decu ipsum tenere, de quo antè diximus, nee progredi longiùs. Horum tamen trium præstantissimum est appetitum obtemperare rationi.

XL. Deinceps de ordine rerum, & temporum opportunitate dicendum est. Hâc autem scientiâ continetur ea, quam Græci stratian, nominant; non hæc, quam interpretamur modestiam; quo in verbo modus inest: sed illa est stratia, in quâ in-

telligitur ordinis conservatio. Itaque, ut eandem nos modestiam appellemus; sic definitur à Stoicis, ut modestia sit scientia earum rerum, quæ agentur aut dicentur, loco suo collocandarum. Itaque videtur eadem vis ordinis & collocationis fore: nam & ordinem sic definiunt, compositionem rerum aptis & accommodatis locis. Locum autem actionis, opportunitatem temporis esse dicunt; tempus autem actionis opportunum, Græde unançia, Latinè appellatur occasio: sic fit, ut modestia hæe, quam ita interpretamur, ut dixi, scientia sit opportunitatis idoneorum ad agendum temporum.

Sed potest eadem esse prudentize definitio, de quâ principio diximus: hoc autem loco de moderatione & temperantiâ, & harum similibus virtutibus quærimus. Itaque, quæ erant prudentize propria, suo loco dicta sunt: quæ autem harum virtutum, de quibus jamdiu loquimur, quæ pertinent ad verecundiam & ad eorum approbationem qui-

buscum vivimus, nunc dicenda sunt.

Talis est igitur ordo actionum adhibendus, ut, quemadmodum in oratione constanti, sic in vità omnia sint apta inter se & convenientia. Turpe est enim valdéque vitiosum, in re severà convivii dicta, aut delicatum aliquem inferre sermonem. Bene Pericles, cum haberet collegam in præturà Sophoclem poetam, híque de communi efficio convenissent, & casu formosus puer præteriret, dixisétque Sophocles, O puerum pulchrum, Pericle! At enim prætorem, Sophocle, decet non solum manus, sed etiam oculos abstinentes habere. Atqui hoc idem Sophocles si in athletarum probatione dixisset, justà reprehensione caruisset: Tanta vis est & loci & temporis, ut, si quis, cum causam sit acturas, in itinere aut in ambulatione secume ipe-

meditetur, aut si quid aliud attentius cogitet, non reprehendatur: at hoc idem si in convivio faciat, inhumanus videatur inscientia temporis.

inhumanus videatur inscientià temporis.

Sed ea, quæ multum ab humanitate discrepant, ut, si quis in foro cantet, aut si qua est alia magna perversitas, facilè apparent, nec magnopere admonitionem & præcepta desiderant: quæ autem parva videntur esse delecta, neque à multis intelligi possunt, ab iis est diligentius declinandum. Ut in fidibus aut in tibiis, quamvis paulum discrepent, tamen id à sciente animadverti solet: sic videndum est in vità, ne fortè quid discrepet; vel multò etiam magis, quo major & melior actionum, quam sonorum concentus est.

XLI. Itaque, ut in fidibus musicorum aures vel

XLI. Itaque, ut in fidibus musicorum aures vel minima sentiunt, sic nos, si acres ac diligentes esse volumus animadversorésque vitiorum, magna sæpe intelligemus ex parvis. Ex oculorum obtutu, ex superciliorum aut remissione aut contractione, ex mostitià, ex hilaritate, ex risu, ex locutione, ex reticentià, ex contentione vocis, ex submissione, ex cæteris similibus facilè judicabimus, quid eorum aptè fiat, quid ab officio naturaque discrepet. Quo in genere non est incommodum, quale quodque eorum sit, ex aliis judicare; ut, si quid dedeceat in aliis, vitemus ipsi: fit enim, nescio quo modo, ut magis in aliis cernamus, quam in nobismet ipsis, si quid delinquitur. Itaque facillimè corriguntur in discendo, quorum vitia imitantur, emendandi causà, magistri.

Nec verò alienum est, ad ea eligenda, quæ dubitationem afferunt, adhibere doctos homines, vel etiam usu peritos, &, quid his de quoque officii genere placeat, exquirere. Major enim pars eò fere deferri solet, quò à naturà ipsà deducitur. In quibus videndum est, non modò quid quisque loquatur, sed etiam quid quisque sentiat, atque etiam quâ de causa quisque sentiat: ut enim pictores, & ii qui signa fabricantur, & verò etiam poetæ suum quisque opus à vulgo considerari vult; ut, si quid reprehensum sit à pluribus, id corrigatur; hique & secum, & cum aliis, quid in eo peccatum sit, exquirunt; sic aliorum judicio permulta nobis & facienda & non facienda, & mutanda & corrigenda sunt.

Quæ verò more aguntur institutisque civilibus, de iis nihil est præcipiendum; illa enim ipsa præsepta sunt: nec quenquam hoc errore duci oportet, ut, si quid Socrates aut Aristippus contra morem consuetudinémque civilem fecerint locutive sint, idem sibi arbitretur licere: magnis illi, & divinis bonis hanc licentiam assequebantur. Cynisorum verò ratio tota est ejicienda: est enim inimica verecundiæ, sine qua nihil rectum esse potest, nihil honestum.

Eos autem, quorum vita perspecta in rebus honestis atque magnis est, bene de republicà sentientes, ac bene meritos aut merentes, sicut aliquo honore aut imperio affectos, observare & colere debemus; tribuere etiam multùm senectuti; cedere iis, qui magistratum habebunt; habere delectum civis & peregrini; in ipsoque peregrino, privatimne an publicè venerit: ad summum ne agam de singulis, communem totius generis hominum conciliationem & consociationem colere, tueri, servare debemus.

XLII. Jam de artificiis & quæstibus, qui liberalis habendi, qui sordidi sint, hæc fere accepimus. Primum improbantur ii quæstus, qui in odia hominum incurrunt; ut portitorum, ut keneratorum.

Illiberales autem & sordidi quæstus mercenariorum, omniúmque, quorum operæ, non quorum artes emuntur: est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mercantur à mercatoribus, quod statim vendant: nihil enim proficiunt, nisi admodum mentiantur; nec verò quidquam est turpius vanitate. Opificesque omnes in sordida arte versantur: nec enim quidquam ingenuum potest habere officina. Miniméque artes hæ probandæ, quæ ministræ sunt voluptatum; cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores, ut ait Terentius: adde huc, si placet, unguentarios, saltatores, totúmque ludum talarium.

Quibus autem artibus aut prudentia major inest, aut non mediocris utilitas quæritur, ut medicina, ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, hæ suntiis, quorum ordini conveniunt, honestæ. Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est: sin magna & copiosa, multa undique apportans, multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda: atque etiam, si, satiata quæstu, vel contenta potius, ut sæpe ex alto in portum, sic ex ipso portu se in agros possessionésque contulerit, videtur jure optimo posse laudari. Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine, nihil libero dignius: de quâ quoniam in Catone majore satis multa diximus, illinc assumes quæ ad hunc locum pertinebunt.

XLIII. Sed ab iis partibus, quæ sunt honestatis, quemadmodum officia ducerentur, satis expositum videtur. Eorum autem ipsorum, quæ honesta sunt, potest incidere sæpe contentio & comparatio; de duobus honestis utrum honestius; qui locus à Panætio est prætermissus. Nam, cùm

commis honestas manet à partibus quatuor, quarum una sit cognitionis, altera communitatis, tertia magnanimitatis, quarta moderationis; hæ in deli-gendo officio sæpe inter se comparentur, necesse est.

Placet igitur aptiora esse naturæ ea officia, quæ ex communitate, quam ea, quæ ex cognitione ducantur: idque hoc argumento confirmari potest; quòd, si contigerit ea vita sapienti, ut, in omnium rerum affluentibus copiis, quamvis omnia, quæ cognitione digna sunt, summo otio secum ipse consideret & contempletur, tamen, si solitudo tanta sit, ut hominem videre non possit, excedat è vitâ. Princépsque omnium virtutum est illa sapientia, quam σοφίαν Græci vocant: prudentiam enim, quam Græci φρόπουν, aliam quandam intelligimus, quæ est rerum expetendarum fugiendarumque scientia: illa autem sapientia, quam princi-pem dixi, rerum est divinarum atque humanarum scientia: in quâ continetur deorum & hominum communitas & societas inter ipsos: ea si maxima est, (ut est certè) necesse est, quod à communitate ducatur officium, id esse maximum: etenim cognitio contemplatióque naturæ manca quodam modo atque inchoata sit, si nulla actio rerum consequatur: ea autem actio in hominum commodis tuendis maximè cernitur: pertinet igitur ad societuendis maxime cernitur: pertinet igitur ad socie-tatem generis humani: ergo hæc cognitioni ante-ponenda est. Atque id optimus quisque re ipså ostendit, & judicat: quis enim est tam cupidus in perspiciendà cognoscendaque rerum natura, ut, si ei tractanti contemplantíque res cognitione dig-nissimas subitò sit allatum periculum discrimenque patriæ, cui subvenire opitularique possit, non illa emnia relinquat atque abjiciat, etiam si di-

numerare se stellas, aut metiri mundi magnitudinem posse arbitretur? atque hoc idem in parentis, in amici re aut periculo fecerit. Quibus rebus intelligitur, studiis officiisque scientiæ præponenda esse officia justitiæ, quæ pertinent ad hominum utilitatem, qua nihil homini esse debet antiquius.

XLIV. Atque illi, quorum studia vitaque omnis in rerum cognitione versata est, tamen ab augendis hominum utilitatibus & commodis non recesserunt: nam & erudiverunt multos, quò meliores cives, utiliorésque rebus suis publicis essent; ut Thebanum Epaminondem Lysis Pythagoreus Syracusium Dionem Plato, multique multos: nosque ipsi, quidquid ad rempublicam attulimus (si modò aliquid attulimus,) à doctoribus atque à doctrina instructi ad eam & ornati accessimus. Neque solùm vivi atque præsentes studiosos discendi erudiunt atque docent; sed hoc idem etiam post mortem monumentis literarum assequuntur: nec erudiunt atque docent; sed hoc idem etiam post mortem monumentis literarum assequuntur: nec enim locus ullus prætermissus est ab iis, qui ad leges, qui ad mores, qui ad disciplinam reipublicæ pertinerit: ut otium suum ad nostrum negotium contulisse videantur. Ita illi ipsi, doctrinæ studiis & sapientiæ dediti, ad hominum utilitatem suam intelligentiam prudentiämque potissimum conferunt. Ob eamque etiam causam eloqui copiose, modò prudenter, melius est, quam vel acutissime sine eloquentia cogitare; quòd cogitatio in se ipsa vertitur; eloquentia complectitur eos, quibuscum comunitate juncti sumus.

Atque, ut apum examina non fingendorum favorum causa congregantur; sed, cum congregabilia natura sint, fingunt favos: sic homines, ac multo etiam magis, natura congregati, adhibent agendi cogitandique solertiam. Itaque, nisi ea

virtus, quæ constat ex hominibus tuendis, id est, ex societate generis humani, attingat cognitionem rerum, solivaga cognitio & jejuna videatur. Itémque magnitudo animi, remota communitate conjunctionéque humanâ, feritas sit quædam & immanitas. Ita fit, ut vincat cognitionis studium consociatio hominum atque communitas.

Nec verum est, qued dicitur à quibusdam, propter necessitatem vitæ, quòd ea, quæ natura desideraret, consequi sine aliis atque efficere non possemus, idcirco istam esse cum hominibus communitatem & societatem: quòd si omnia nobis, quæ ad victum cultúmque pertinet, quasi virgulà divinà, ut aiunt, suppeditarentur, tum optimo quisque ingenio, negotiis omnibus omissis, totum se in cognitione & scientià collocaret. Non est ita: nam & solitudinem fugeret, & socium studii quæreret; tum docere, tum discere vellet, tum audire, tum dicere. Ergo omne officium, quod ad conjunctionem hominum & ad societatem tuendam valet, anteponendum est illi officio, quod cognitione & scientià continetur.

one & scientiâ continetur.

XLV. Illud forsitan quærendum sit, num hæc communitas, quæ maximè est apta naturæ, sit etiam moderationi modestiæque semper anteponenda. Non placet: sunt enim quædam ita fæda, partim ita flagitiosa, ut ea, ne conservandæ quidem patriæ causå, sapiens facturus sit: ea Posidonius collegit permulta; sed ita tetra quædam, ita obscena, ut dictu quoque videantur turpia. Hæc igitur non suscipiet reipublicæ causå: ne res quidem publica pro se suscipi volet. Sed hoc commodiùs se res habet, quòd non potest accidere tempus, ut intersit reipublicæ quidquam illorum facere sapientem.

Quare hec quidem effectum sit, in officiis deligendis id genus officiorum excellere, quod teneatur hominum societate: etenim cognitionem prudentiamque sequitur considerata actio; ita fit, ut agere considerate pluris sit, quam cogitare prudenter. Atque hæc quidem hactenus: patefactus est enim locus ipse, ut non sit difficile in exquirendo officio, quod cuique sit præponendum, videre. In ipsa autem communitate sunt gradus officiorum, ex quibus, quid cuique præstet, intelligi possit: ut prima diis immortalibus, secunda patriæ, tertia parentibus, deinceps gradatim reliquis debeantur.

Quibus ex rebus breviter disputatis intelligi potest, non solum id homines solere dubitare, honestumne an turpe sit; sed etiam, duobus propositis honestis, utrum honestius. Hic locus à Panætio est, ut supra dixi, prætermissus. Sed jam ad re-

liqua pergamus.

## MARCI TULLII

## **CICERONIS**

DE

## **OFFICIIS**

ΑD

## MARCUM FILIUM

LIBER SECUNDUS.

I. QUEMADMODUM officia ducerentur ab honestate, Marce fili, atque ob omni genere virtutis, satis explicatum arbitror libro superiore. Sequitur, ut hac officiorum genera persequar, quæ pertinent ad vitæ cultum, & ad earum rerum, quibus utuntur homines, facultates, ad opes, ad copias: in quo tum quæri dixi, quid utile, quid inutile; tum ex utilibus quid utilius, aut quid maximè utile: de quibus dicere aggrediar, si pauca priùs de instituto ac de judicio meo dixero.

Quanquam enim libri nostri complures non modò ad legendi, sed etiam ad scribendi studium excitaverunt; tamen interdum vereor, ne quibusdam bonis viris philosophiæ nomen sit invisum, mirentuque in ea tantum me operæ & temporis ponere. Ego autem, quamdiu respublica per eos gerebatur, quibus se ipsa commiserat, omnes meas curas cogitationésque in eam conferebam: cùm

autem dominatu unius omnia tenerentur, neque es-set usquam consilio aut auctoritati locus, socios de-nique tuendæ reipublicæ summos viros amisissem; neo me angoribus dedidi, quibus essem confec-tus, nisi iis restitissem, nec rursum indignis homine docto voluptatibus,

Atque utinam respublica stetisset quo coperat statu, nec in homines non tam commutandarum rerum, quam evertendarum cupidos incidisset! primum enim, ut stante republica facere soleba-mus, in agendo plus, quam in scribendo, operæ poneremus; deinde ipsis scriptis non ea, quæ nunc, sed actiones nostras mandaremus, ut sæpe fecimus. Cum autem respublica, in qua omnis mea cura, cogitatio, opera poni solebat, nulla esset omnino, illæ sclicet literæ conticuerunt forenses & cenatoriæ: nihil agere autem cum animus non posset, in his studiis ab initio versatus ætatis, existimavi honestissime molestias posse deponi, si me ad philosophiam retulissem: cui cum multum adolescens, discendi causa, temporis tribuissem, posteà quam honoribus inservire cœpi, méque totum reipublicæ tradidi, tantum erat philosophiæ loci, quantum superfuerat amicorum & reipublicæ tempori: id autem omne consumebatur in legendo; scribendi otium non erat.

II. Maximis igitur in malis hoc tamen boni assecuti videmur, ut ea literis mandaremus, quæ nec satis erant nota nostris, & erant cognitione dignissima. Quid est enim, per deos! optabilius sapientia? quid præstantius? quid homini melius? quid homine dignius? Hanc igitur qui expetunt, philosophi nominantur; nec quidquam aliud est philosophia, si interpretari velis, quam studium samentiæ, Sapientia autem est (ut à veteribus phitosophis definitum est) rerum divinarum & humanarum, causarumque, quibus har res continentur, scientia: cujus studium qui vituperat, haud sanè intelligo quidnam sit, quod laudandum putet. Name sive oblectatio quaritur animi requiésque curarum; quae conferri cum corum studius potest, qui semper aliquid anquirunt, quod spectet & valeat ad bease beatéque vivendum? Sive ratio constantiae virutisque quaritur; aut hac ars est, aut nulla omnino per quam eas assequamur: Nullam dicere maximarum rerum artem esse, cum minimarum sine arte nulla sit, hominum est parum considerate loquentium, atque in maximis rebus errantium; si autem est aliqua disciplina virtutis, ubi ea quaretur, cum ab hoc discendi genere discesseris? Sed hac, cum ad philosophiam cohortamur, accuratius disputari solent; quod alio quodam libro fecimus. Hoc autem tempore tantum nobis declarandum fuit, cur, orbati reipublicae muneribus, ad hoc nos studium potissimum contulissemus.

Occuritur autem nobis, & quidem à doctis & eruditis quærenţibus, satisne constanter facere videamur, qui, cum percipi nihil posse dicamus, tamen & aliis de rebus disserere soleamus, & hoc ipso tempore præcepta officii persequamur. Quibus vellem satis cognita esset nostra sententia; non enim sumus ii, quorum vagetur animus errore, nec habeat unquam quid sequatur: quæ enim esset ista mens, vel quæ vita potius, non modò disputandi, sed etiam vivendi ratione sublatâ? Nos autem, ut cæteri alia certa, alia incerta esse dicunt; sic ab iis dissentientes alia probabilia, alia non probabilia esse dicimus. Quid est igitur, quod me impediat, ea, quæ mihi probabilia videantur, sequi; quæ contrà, improbare; atque affirmandi

arrogantiam vitantem, fugere temeritatem, que à sapientià dissidet plurimum? Contra autem ormia disputatur à nostris, quod hoc ipsum probabile elucere non posset, nisi ex utrâque parte causarum esset facta contentio. Sed hæc explanata sunt in Academicis nostris satis, ut arbitror, diffgenter. Tibi autem, mi Cicero, quanquam in antiquissima nobilissimaque philosophià, Cratippo auctore, versaris, iis simillimo, qui ista præclara pepererunt; tamen hæc nostra, finitima vestris, igneta esse nolui. Sed jam ad instituta pergamus.

III. Quinque igitur rationibus propositis officii persequendi, quarum duæ ad decus honestatémque pertinent; duæ ad commoda vitæ, copias, opes, facultates; quinta ad eligendi judicium, si quando ea, quæ dixi, pugnare inter se viderentur; honestatis pars confecta est, quam quidem tibi cupio esse notissimam. Hoc autem, de quo nunc agimus, id ipsum est, quod utile appellatur; in quo lapsa consuetudo deflexit de vià, sensimque eo deducta est, ut, honestatem ab utilitate secernens, & constitueret honestum esse aliquid, quod utile non esset, & utile, quod non honestum; qua nulla pernicies major hominum vitæ potuit afferri.

Summa quidem auctoritate philosophi severè sanè, atque honestè, hæc tria genera confusa cogitatione distinguunt: quidquid enim justum sit, id etiam utile esse censent: itémque quod honestum, idem justum: ex quo efficitur, ut, quidquid honestum sit, idem sit utile. Quod qui parum perspiciunt, hi sæpe, versutos homines & callidos admirantes, malitiam, sapientiam judicant; quorum errore eripiendus est, opinióque omnis ad eam spem traducenda, ut honestis consiliis justisque factis, non fraude & malitià se intelligant ea, quæ velint, consequi posse.

consequi posse.

Ques ergo ad vitam hominum tuendam pertiment, partim sunt inanima, ut aurum, argentum,
ut ea que gignuntur è terrà, ut alia ejusdem generis: partim-animalia, que habent suos impetus,
& rerum appetitus. Eorum autem alia rationis
expertia sunt, alia ratione utentia: expertes rationis, equi, boves, relique pecudes, apes, quarum
opere efficitur aliquid ad hominum usum atquo
vitam; ratione autem-utentium duo genera pomuntur: unum, deorum: alterum, hominum: deos
magattas pietas efficiet & sapetitas: provimà auplacatos pietas efficiet & sanctitas : proxime au-tem & secundum dece, homines hominibus maxi-me utiles esse possunt. Earumque item rerum, me utiles esse possunt. Earûmque item rerum, que neceant & obsint, eadem divisió est: sed quia deos nocere non putant, his exceptis, homines hominibus obesse plurimum, vel prodesse arbitrantur: ea enim ipsa, que inanima diximus, pleraque sunt hominum operis effecta, que nec haberemus, nisi manus & ara accessissent; nec his sine hominum administratione uteremur: neque enim valetudinis curatio, neque navigatio, neque agricultura, neque fragum fructuamque reli-quorum perceptio & conservatio sine hominum op-

erâ ulla esse potuisset.

Jam verò & earum rerum, quibus abundaremus, exportatio, & earum, quibus egeremus, invectio, certè nulla esset, nisi his muneribus homines fungerentur. Eadémque ratione nec lapides è terrà exciderentur ad usum nostrum necessarii, nec ferrum, æs, aurum, argentum effoderentur penitus abdita sine hominum labore & manu.

IV. Tecta verò, quibus & frigorum vis pelleretur, & calorum molestize sedarentur, unde aut inizio generi humano dari potuissent, aut posteà subveniri, si aut vi tempestatis, aut terræ metu ant

vetustate cecidissent, nisi communis vita ab hominibus harum rerum auxilia petere didicisset? Actede ductus aquarum, derivationes fluminum, agrorum irrigationes, moles oppositas fluctibus, portus manu factos; quæ unde sine hominum operà habere possemus? Ex quibus multisque aliis perspicuum est, qui fructus, quæque utilitates ex rebus iis, quæ sunt inanimæ, percipiantur, eas nos nullo modo sine hominum manu atque operà capere potuisse. Qui denique ex bestiis fructus, aut quæ commoditas, nisi homines adjuvarent, percipi posset? nam & qui principes inveniendi fuerunt, quem ex quaque bellua usum habere possemus, homines certè fuerunt: nec hoc tempore sine hominum operà aut pascere eas, aut domare, aut tueri, aut tempestivos fructus ex his capere, possemus: ab eisdémque & eæ, quæ nocent, interficiuntur; & quæ usui possunt esse, capiuntur.

Quid enumerem artium multitudinem, sine quibus vita omnino nulla esse potuisset? quis enim ægris subveniret, quæ esset oblectatio valentium, qui victus aut cultus, nisi tam multæ nobis artes ministrarent? quibus rebus exculta hominum vita tantum distat à victu & cultu bestiarum. Urbes verò sine hominum cœtu non potuissent nec ædificari, nec frequentari: ex quo leges morésque constituti tum juris æqua descriptio, certaque vivendi disciplina. Quas res & mansuetudo animorum consecuta & verecundia est; effectúmque, ut es set vita munitior; atque ut dando & accipiendo, mutandisque facultatibus & commodis nullà re

egeremus.

V. Longiores hoc loco sumus, quam necesse est. Quis est enim, cui non perspicus sint illa, que pluribus verbis à Panætio commemoranter

neminem, neque ducem belli, nec principem domi, magnas res & salutares sine hominum studiis gerere potuisse? Commemoratur ab eo Themistocles, Pericles, Cyrus, Agesilaus, Alexander, quos negat sine adjumentis hominum tantas res efficere notuisse : utitur in re non dubia testibus non necessariis.

Atque ut magnas utilitates adipiscimur conspiratione hominum atque consensu; sic nulla tam detestabilis pestis est, que non homini ab homine Est Diczarchi liber de interitu hominum, Peripatetici magni & copiosi : qui, collectis cæteris caysis, eluvionis, pestilentiæ, vastitatis, belluarum etiam repentinæ multitudinis, quarum impetu docet quædam hominum genera esse consumpta; deinde comparat, quanto plures deleti sint homines hominum impetu, id est, bellis aut seditionibus, quam omni reliqua calamitate.

Cum igitur hic locus nihil habeat dubitationis, quin homines plurimum hominibus & prosint & obsint; proprium hoc statuo esse virtutis, conciliare animos hominum, & ad usus suos adjungere. Itaque, que in rebus inanimis, queque in usu & tractatione belluarum fiunt utiliter ad hominum vitam, artibus ea tribuuntur operosis: hominum autem studia, ad amplificationem nostrarum rerum prompta ae parata, virorum præstantium sapientiå & vir-

tute excitantin.

Etenim virtus omnis tribus in rebus fere vertitur; quarum una est in perspiciendo, quid in quâque re verum sincerúmque sit, quid consentaneum cuique, quid consequens, ex quo quæque gignantur, quæ cujusque rei causa sit : alterum, cohibere motus animi turbatos, quos Græci 🛪 🏖 nominant : appetitionésque, quas illi dues, obedientes efficere

rationi: tertium, iis, quibuscum congregamur, uti moderate & scienter, quorum studiis ea, quæ natura desiderat, expleta cumulatáque habeamus; per eos denique, si quid importetur nobis incommodi, propulsemus: ulciscamurque eos, qui nocere nobis conati sunt, tantáque pona afficiamus, quantam æ-

quitas humanitásque patitur. VI. Quibus autem rationibus hanc facultatem assequi possimus, ut hominum studia complectamur, eaque teneamus, dicemus, neque ita multo post: sed pauca anté dicenda sunt. Magnam vim esse in fortuna in utramque partem, vel secundas ad res vel adversas, quis ignorat ? r.m &, cum prospero flatu ejus utimur, ad exitus pervehimur optatos : &, cum reflavit, affligimur. Hæc igitur ipsa fortuna cæteros casus rariores habet: primum ab inanimis procellas, tempestates, naufragia, ruimas, incendia; deinde à bestiis ictus, morsus, impetus: hæc ergo, ut dixi, rariora. At verò inter-Îtus exercituum, ut proxime trium, sæpe multorum: clades imperatorum, ut nuper summi ac singularis visi; invidiæ præterea multitudiais, atque, ob eas, bene meritorum sæpe civium expulsiones, calamitates fugæ: rursúsque secundæ res, honores, imperia, victoriæ, quanquam fortuita sunt, tamen si-ne hominum opibus & studiis neutram in partem effici possunt. Hec igitur cognito, dicendum est, quonam modo hominum studia ad utilitates nestras allicere atque excitare possimus : que si longior fuerit oratio, cum magnitudine utilitatis comparetur; ita fortassis etiam brevior videbitur.

Quecunque igitur homines homini tribupat ad eum augendum atque honestandum; aut benevolenties gratia faciunt, cum aliqua de causa quempiam diligunt; aut honoris, si cujus vintutem suspi-

ciunt, quémque dignum fortuna quam amplissima putant : aut cui fidem habent, & bene rebus suis putant: aut cui fidem habent, & bene rebus suis consulere arbitrantur: aut cujus opes metuunt; aut contra, à quibus aliquid expectant, ut cum reges popularésve homines largitiones aliquas propoununt; aut postremò, pretio ac mercede ducuntur; quæ sordidissima est illa quidem ratio & inquinatissima, & iis, qui ea tenentur, & illis, qui ad eam confugere conantur: malè enim se res habet, cum, quod virtute effici debet, id tentatur pecunia. Sed quoniam nomunquam hoc subsidium necessarium est, quemadmodum sit utendum eo dicemus, si priùs iis de rebus, que virtuti propiores sunt, dixerimus. Atque etiam subjiciunt se homines imperio alterius & potestati, pluribus de causis: ducuntur enim aut benevolentis, aut beneficiorum magnitudine, aut dignitatis præstantiå, aut spe sibi id utile futurum, aut metu, ne vi parere cogantur, aut spe largitionis promissionibúsque capti, aut postremò ut sæpe in nostrà republicà videmus, mercede conducti.

VII. Omnium autem rerum nec aptius est quidquam ad opes tuendas ac tenendas, quam diligi, nec alienius, quam timeri. Præclare enim Ennius: Quem metuunt, oderunt; quem quisque odit, perusse expetit. Multorum autem odiis nullas opes posse obsistere, si antea fuit ignotum, nuper est eognitum. Nec verò hujus tyranni solum, quem armis oppressa pertulit civitas, interitus declarat, quantum odium hominum valeat ad pestem: sed reliquorum similes exitus tyrannorum; quorum haud fere quisquam interitum similem effugit: malus enim custos diuturnitatis metus; contraque, benevolentia fidelis est vel ad perpetuitatem.

Sed iis, qui vi oppressos imperio coercent, sit sane adhibenda sævitia : ut heris in famulos, si aliter teneri non possunt : qui verò in liberà civitate ita se instruunt, ut metuantur, his nihil esse potest dementius: quamvis enim demersæ sint leges alicujus opibus, quamvis timefacta libertas; emergunt tamen hæc alkquando aut judiciis tacitis, aut occultis de honore suffragiis : acriores autem morsus sunt intermissæ libertatis, quam retentæ. Quod igitur latissime patet, neque ad incolumitatem sohim, sed etiam ad opes & potentiam valet plurimum, id amplectamur, ut metus absit, caritas retineatur; ita facillime, quæ volumus, & privatis in robus & in republica consequemur. Etenim, qui se metui volent, à quibus metuentar, cosdem metuant insi necesse est.

Quid enim censemus superiorem illum Dionysium, quo cruciatu timoris angi solitum? qui, cultros metueus tonsorios, candente carbone sibi adurebat capillum? quid? Alexandrum Pherœum, quo animo vixisse arbitramur? qui (ut scriptum legimus,) cum uxorem Theben admodum diligeret, tamen ad eam ex epulis in cubiculum veniens, barbarum, & eum quidem (ut scriptum est) compunetum notis Threiciis, districto gladio jubebat anteire: præmittebatque de stipatoribus suis, qui scrutarentur arculas moliebres, &, ne quod in vestimentis occultaretur telum, exquirerent. O miserum, qui fideliorem & barbarum & stigmatiam putaret, quam conjugem! nec eum fefe....t opinio: ab ea enim est ipse propter pellicatus suspicionem interfectus.

Nec verò ulla vis imperii tanta est, que premente metu possit esse diuturna. T'estis est Phalaris, cujus est præter cæteros nobilitata crudelitas un non ex insidiis interiit, ut is, quem medò dixi, Alexander: non à paucis, ut hic noster: sed in quem universa Agrigentinorum multitudo impetum fecit. Quid? Macedones nonne Demetrium reliquerunt, universique se ad Pyrrhum contulerunt? Quid? Lacedæmonios injustè imperantes nonne repentè omnes fere socii deseruerunt, spectatorésque se otiosos præbuerunt Leuctrica: calamitatis?

VIII. Externa libentiùs in tali re,quam domes. tica recordor. Veruntamen, quamdiu imperium nopuli Romani beneficiis tenebatur, non injuriis. bella aut pro sociis, aut de imperio gerebantur : exitus erant bellorum aut mites, aut necessarii; regum, populorum, nationum portus erat & refugimm senatus ; nostri autem magistratus imperatorésque ex hac una re maximam laudem capere studebant, si provincias, si socios æquitate & fide defendissent. Itaque illud patrocinium orbis terre verius, quam imperium, poterat nominari. Sensim hanc consuetudinem & disciplinam jam antea minuebamus, post verò Syllæ victoriam penitus smisinas; desitum est enim videri quidquam in socios iniquum, cum extitisset in cives tanta crudelitas. Ergo in ilio secuta est honestem causam non honesta victoria : est enim ausus dicere, hasta posita cum bona in soro venderet & bonorum virorum. & locupletium, & certe civium, prædam suam se vendere.

Secutus est, qui in causa impia, victoria etiam sociore, non singulorum civium bona publicaret, sed universas provincias regionésque uno calamitatis jure comprehenderet. Itaqué, vexatis é perditis exteris nationibus, ad exemplum amissi imperii portari in triumpho Massiliam vidimus; & exemplum amissi imperii portari in triumpho Massiliam vidimus; & exemplum amissi imperii portari in triumpho massiliam vidimus;

ratores ex Transalpinis bellis triumphârunt. Multa præterea commemorarem nefaria in socios, si hoc uno sol quidquam vidisset indignius. Jure igitur plectimur: nisi enim multorum impunita scelera tulissemus, nunquam ad unum tanta pervenisset licentia; à quo quidem rei familiaris ad paucos, cupiditatum ad multos improbos venit hereditas.

Nec verò unquam bellorum civilium semen & causa deerit, dum homines perditi hastam illam cruentam & meminerint & sperabunt, quam P. Sylla cùm vibrâsset, dictatore propinquo suo, idem sexto & tricesimo anno pòst à sceleratiore hastâ non recessit: alter autem, qui in illâ dictaturâ scriba fuerat, in hac fuit quæstor urbanus. Ex quo debet intelligi, talibus præmiis propositis, nunquam defutura bella civilia. Itaque parietes urbis modò stant & manent, iíque ipsi jam extrema scelera metuentes: rem verò publicam penitus amisimus: atque in has clades incidimus (redeundum est enim ad propositum) dum metui quam cari esse & diligi maluimus. Quæ si populo Romano injustè imperanti accidere potuerunt, quid debent putare singuli? Quod cum perspicuum sit, benevolentiæ vim esse magnam; metûs, imbecillam: sequitur, ut disseramus, quibus rebus possimus facilimè eam, quam volumus, adipisci cum honore & fide caritatem.

Sed ea non pariter omnes egemus: nam ad cujusque vitam instituendum accommodandum est, à multisne opus sit, an satis à paucis diligi. Certum igitur hoc sit, idque & primum & maximè necessarium, familiaritates habere fidas amantium nos amicorum, & nostra mirantium: hæc enim est una res prorsus, ut non multum differat inter summos & mediocres vires; eaque utrisque est propernodum comparanda. Honore, & gloria, & benevolentia civium fortasse non æque omnes egent; sed tamen, si cui hæc suppetunt, adjuvant aliquantum cum ad cætera, tum ad amicitias com-

parandas.

IX. Sed de amicitià alio libro dictum est, qui inscribitur Lælius. Nunc dicamus de glorià ; quanquam eà quoque de re duo sunt nostri libri: sed attingamus, quandoquidem ea in rebus majoribus administrandis adjuvat plurimum. Summa igitur & perfecta gloria constat ex tribus his, si diligit multitude, sifidem habet, sicum admiratione quadam honore nosdignos putat. Hæc autem, si est eximpliciter brevitérque dicendum, quibus rebus pariuntur à singulis, eisdem fere à multitudine. Sed est alius queque quidam aditus ad multitudinem, ut in universorum animos tanquam influere possimus.

Ac primum de illis tribus, quæ antè dixi, bene, volentiæ præcepta videamus: quæ quidem beneficiis capitur maximè: secundo autem loco benefica voluntate benevolentia movetur, etiam si res fortè mon suppetit: vehementer autem amor multitudinis commovetur ipså famå & opinione liberalitatis, beneficentiæ, justitiæ, fidei, omnifunque earum virtutum, quæ pertinent ad mansuetudinem morum ac facilitatem: etenim illud ipsum, quod' honestum decorúmque dicimus, quia per se nohis placet, animósque omnium naturà & specie suà commovet, maximéque quasi perlucit ex eis, quas commemoravi, virtutibus; ideirco illos, in quibus eas virtutes esse remur, à naturà ipsà diligere cogimur. Atque hæ quidem causæ diligendi gravissimæ: possunt enim præterea nonnullæ esse leviores.

Fides autem ut habeatur, duabus rebus effici potest: si existimabimur adepti conjunctam cum justitia prudentiam: nam & iis fidem habemus, quos plus intelligere, quam nos, arbitramur, quosque & futura prospicere credimus, & cum res agatur, in discriménque ventum sit expedire rem, & consilium ex tempore capere posse: hanc enim utilem homines existimant, veramque prudentiam: justis autem & fidis hominibus, id est, honis, ita fides habetur, ut nulla sit in his fraudis inju-riæque suspicio: itaque his salutem nostram, his fortunas, his liberos rectissime committi arbitra-Harum igitur duarum et fidem faciendam justitia plus pollet: quippe cum ea sine prudentia satis habeat auctoritatis, prudentia sine justitis nihil valeat ad faciendam fidem: quo enim quis versutior & callidior est, hoc invisior & suspectior, detracta opinione probitatis. Quamobrem intelligentiæ justitia conjuncta, quantum volet, ha-bebit ad faciendam fidem virium: justitia sine prudentiâ multum poterit; sine justitiâ nihil valebit prudentia.

X. Sed ne quis sit admiratus, cur, cùm inter omnes philosophos constet, à meque ipso sæpe disputatum sit, qui unam haberet, omnes habere virtutes; nunc ita sejungam, quasi possit quisquam, qui non idem prudens sit, justus esse: alia est illa, cùm veritas ipsa limatur in disputatione, subtilitas; alia, cùm ad opinionem commanem omnis accommodatur oratio. Quamobrem ut vulgus, ita nos hoc loco loquimur, ut alios fortes, alios bonos viros, alios prudentes dicamus: popularibus enim verbis est agendum & usitatis, cùm loquamur de opinione populari; idque eodem modo fecit Panætius. Sed ad propositum revertamur.

Erat igitur ex tribus, quæ ad gloriam pertinent, Hoc tertium, ut cum admiratione hominum honore ab iis digni judicaremur. Admirantur igitur communiter illi quidem omnia, quæ magna & præter opinionem suam animadverterunt : separatim autem in singulis,si perspiciunt nec opinata quædam bona. Itaque eos viros suspiciunt, maximísque efferunt faudibus, in quibus existimant se excel-lentes quasdam & singulares virtutes perspicere: despiciunt autem eos & contemnunt, in quibus nihil virtutis, nihil animi, nihil nervorum putant. Non enim omnes eos contemnunt, de quibus malè existimant: nam quos improbos, maledicos, fraudulentos putant, & ad faciendam injuriam instructos, eos contemnunt quidem neutiquam, sed de his male existimant. Quamobrem (ui ante dixi) contemnuntur ii, qui nec sibi nec alteri, ut dicitur : in quibus nullus labor, nulla industria, nulla cura est.

Admiratione autem afficiuntur ii, qui anteire cæteros virtute putantur, & cûm omni catere dedecore, tum verò iis vitiis, quibus alii non facilè possunt obsistere. Nam & voluptates, blandissime domine, majores partes animi à virtute detorquent: & dolorum cûm admoventur faces, præter modum plerique exterrentur: vita, mors, divitiæ, paupertas, omnes homines vehementissime permovent: quæ qui in utramque partem excelso animo magnóque despiciunt, cúmque aliqua his ampla & honesta res objecta est, totos ad se convertit & rapit; tum quis non admiretur splendorem pulchritudinémque virtutis?

XI. Ergo & hæc animi despicientia admirabilitatem magnam facit; & maxime justitia (ex qua una virtute boni viri appellantur) mirifica quædam res indititudini videtur: nee injuria: nemo enim justus esse potest, qui mortem, qui dolorem, qui exilium qui egestatem timet; aut qui ea, quæ sunt his contraria, æquitati anteponit. Maximéque admirantur eum, qui pecunia non movetur; quod in quo viro perspectum sit, hunc igni spectatum arbitrantur. Itaque illa tria, quæ proposita sunt ad gloriam, omnia justitia conficit; & benevolentiam, quod prodesse vult plurimis; &, ob eandem causam, fidem; & admirationem, quod eas res spernit & negligit, ad quas plerique inflammati aviditate rapiuntur.

Ac mea quidem sententia omnis ratio atque institutio vitæ adjumenta hominum desiderat; in primisque, ut habeas quibuscum possis familiares conferre sermones; quod est difficile, nisi speciem præ te boni viri feras. Ergo etiam solitario homini, atque in agro vitam agenti, opinio justitiæ necessaria est: ecque etiam magis, quod, si eam non habebunt, injusti habebuntur, & nullis præsidiis

septi multis afficientur injuriis.

Atque iis etiam, qui vendunt, emunt, conducunt, locant, contrahendisque negotiis implicantur, justitia ad rem gerendam necessaria est: cujus tanta vis est, ut ne illi quidem, qui maleficio & scelere pascuntur, possint sine ullà particulà justitiæ vivere: nam, qui eorum cuipiam, qui una latrocinantur, furatur aliquid aut eripit, is sibi ne in latrocinio quidem relinquit locum: ille autem, qui archipirata dicitur, nisi æquabiliter prædam dispertiat, aut occiditur à sociis, aut relinquitur. Quinetiam leges latronum esse dicuntur, quibus pareant, quas observent: itaque propter æquabilem prædæ partitionem & Bardylis Illyrius latro, de quo est apud Theopompum, magnas opes habuit; & multò mas

jores Viriatus Lasitanus, cui quidem etiam exercitus nostri imperatorésque cesserunt: quem C. Lacitus, is, qui sapiens usurpatur, prætor fregit & comminuit, ferocitatémque ejus ita repressit, ut facile bellum reliquis traderet. Cum igitur tanta vis justitise sit, ut ea etiam latronum opes firmet atque augeat, quantam ejus vim inter leges & judicia, in constituta republica fore putamus?

XII. Mihi quidem non apud Medos solum, ut ait Herodotus, sed etiam apud majores nostros, justitise fruendæ causa videntur olim bene morati reges constituti. Nam. cum premercur inons mul-

titiæ fruendæ causa videntur olim bene morati reges constituti. Nam, cum premeretur inops multitudo ab iis, qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute præstantem, qui, cum prohiberet injuria tenuiores, æquitate constituenda summos cum infimis pari jure retinebat. Eadém que constituendarum legum fuit causa, quæ regum: jus enim semper quæsitum est æquabile: neque enim aliter esset jus: id si ab uno justo & bono viro consequebantur, eo erant contenti: cum id minus contingeret, leges sunt inventæ, quæ cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur. Ergo hcc quidem perspicuum est, eos adimperandum deligi solitos, quorum de justitia magna esset opinio multitudinis. Adjuncto verò, ut iidem etiam prudentes haberentur, nihil erat, quod homines his auctoribus non posse consequi se arbitrarentur. Omni igitur ratione colenda, & retinenda justitia est; tum ipsa propter sese; nam aliter justitia non esset: tum propter amplificationem honoris & gloriæ. Sed, ut pecuniæ non quærendæ solum ratio est, sed etiam collocandæ, quæ perpetuos sumptus suppeditet, nec solum necessarios, sed etiam liberales; sic gloria & quærenda & collocanda ratione est. locanda ratione est.

Quanquam præclarè Socrates hanc viama ad gloriam proximam & quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut, qualis haberi vellet, talis esset. Quòd si qui simulatione & ina ni ostentatione, & ficto non modò sermone, sed etiam vultu, stabilem se gloriam consequi posse rentur, vehementer errant. Vera gloria radices agit, atque etiam propagatur: ficta omnia celeriter, tanquam flosculi, decidunt, nec simulatum potest quidquam esse diuturnum. Testes sunt permulti in utramque partem; sed, brevitatis causâ, familiâ contenti erimus unâ: Tib. enim Gracchus, P. filius, tamdiu laudabitur, dum memoria rerum Romanarum manebit: at ejus filii, nec vivi probantur bonis, & mortui numerum obtinent jure cæsorum.

XIII. Qui igitur adipisci veram gloriam volet, justitiæ fungatur officiis. Ea quæ essent, dictum est libro superiore. Sed, ut facillime, quales simus tales esse videamur, etsi in eo ipso vis maxima est, ut simus ii, qui haberi velimus; tamen quædam præcepta danda sunt: Nam, si quis ab ineunte ætate habet causam celebritatis & nominis, aut à patre acceptam (quod tibi, mi Cicero, arbitror contigisse), aut aliquo casu atque fortuna; in hunc oculi omnium conjiciuntur, atque in eum, quid agat, quemadmodum vivat, anquiritur; &, tanquam in clarissimâ luce versetur, ita nullum obscurum potest nec dictum ejus esse nec factum. autem prima ætas, propter humilitatem & obscuritatem, in hominum ignoratione versatur; hi, simul ac juvenes esse cœperunt, magna spectare, & ad ea rectis studiis debent contendere; quod eò firmiore animo facient, quia non modó non invidetar illi ætati, verùm etiam favetur.

Prima igitur est adolescenti commendatio ad gloriam, si qua ex bellicis rebus comparari potest, in qua multi apud majores nostros extiterunt: semper enim fere bella gerebantur. Tua autem ætas incidit in id bellum, cujus altera pars sceleris nimium habuit, altera felicitatis parum: quo tamen in bello, cum te Pompeius alæ alteri præfecisset, magnam laudem a summo viro & ab exercitu consequebare, equitando, jaculando, omni militari labore tolerando. Atque ea quidem tua laus pariter cum republica cecidit: mihi autem hæc oratio suscepta non de te est, sed de genere toto: quamobrem ad ea, quæ restant, pergamus.

Ut igitur in reliquis rebus multo majora sunt opera animi, quam corporis; sic hæ res, quas persequimur ingenio ac ratione, graviores sunt, quam illæ, quas viribus. Prima igitur commendatio proficiscitur à modestia, tum pietate in parentes, tum in suos benevolentia. Facillime autem & in optimam partem cognoscuntur adolescentes, qui se ad claros & sapientes viros, bene consulentes reipublicæ, contulerunt; quibuscum si frequentes sunt, opinionem afferunt populo, eorum fore se similes, quos sibi ipsi delegerunt ad imitandum.

P. Rutilii adolescentiam, ad opinionem & innocentiæ & juris scientiæ, P. Mucii commendavit domus: ham L. quidem Crassus, cùm esset
admodum adolescens, non aliunde mutuatus est,
sed sibi ipso peperit maximam laudem ex illa accusatione nobili & gloriosa: &, qua ætafe qui exercentur, laude affici solent (ut de Demosthene
accepious); ea ætate L. Crassus ostendit, id se
in foro optime jam facere, quod etiam tum poterat
domi cum laude meditari.

XIV. Sed, cùm duplex ratio sit orationis, quarum in alterâ sermo sit, in alterâ contentio; non est id quidem dubium, quin contentio orationis majorem vim habeat ad gloriam: ea est enim, quam eloquentiam dicimus: sed tamen difficile dictu est, quantopere conciliet animos hominum comitas affabilităsque sermonis. Extant epistolæ & Philippi ad Alexandrum, & Antipatri ad Cassandrum, & Antigoni' ad Philippum filium, trium prudentissimorum (sic enim accepimus), quibus præcipiunt, utoratione benignâ multitudinis animos ad benevolentiam alliciant, militésque blandè appellando deliniant: Quæ autem in multitudine cum contentione habetur oratio, ea sæpe universam excitat: magna est enim admiratio copiosè sapientèrque dicentis: quem qui audiunt, intelligere etiam & sapere plus quam cæteros arbitrantur; si verò inest in oratione mista modestiæ gravitas, nil admirabilius fieri potest; eóque magis, si ea sunt in adolescente. adolescente.

Sed, cùm sint plurima causarum genera, quæ eloquentiam desiderant, multíque in nostra republica adolescentes, & apud judices & apud senatum, dicendo laudem assecuti sint; maxima est admiratio in judiciis: quorum ratio duplex est: nam ex accusatione & defensione constat; quarum etsi laudabilior est defensio, tamen etiam accusatio probata persæpe est, Dixi paulo antè de Crasso. Idem fecit adolescens M. Antonius. Etiam P. Sulspicii eloquentiam accusatio illustravit, cùm seditiosum & inutilem civem, C. Norbanum, in judicium vocavit. Sed hoc quidem non sespe faciendum; nec unquam nisi aut reipublicæ causa, ut ii, quos antè dixi; aut ulciscendi, ut duo Luculli; aut patrocinio, ut nos pro Siculis: pro Sardis,

Julius. In accusando etiam Manio Aquilio L. Fusii cognita industria est. Semel igitur, aut non sæpe certè: sin erit, cui faciendum sit sæpius, reipublicæ tribuat hoc muneris, cujus inimicos ulcisci sæpius, non est reprehendendum. Modus tamen adsit: duri enim hominis, vel potius vix hominis videtur, periculum capitis inferre multis. Id cum periculosum ipsi est, tum etiam sordidum ad famam, committere ut accusator nominetur: quod contigit M. Bruto, summo genere nato, illius filio, qui juris cívilis in primis peritus fuit.

Atque etiam hoc præceptum officii diligenter tenendum est, ne quem unquam innocentem judicio capitis arcessas: id enim sine scelere fieri nullo pacto potest; nam quid est tam inhumanum, quam eloquentiam, à natura ad salutem hominum & ad conservationem datam, ad bonorum pestem perniciémque convertere? Nec tamen, ut hoc fuziendum est, ita habendum est religioni, nocentem aliquando, modò ne nefarium impiúmque, defendere: vult hoc multitudo, patitur consuetudo, fert etiam humanitas. Judicis est, semper in causis verum sequi; patroni, nonnunquam verisimile, etiam si minus sit verum, desendere : quod scribere, præsertim cum de philosophiâ scriberem, non auderem, nisi idem placeret gravissimo Stoicorum Panætio. Maxime autem & gloria paritur & gratia desensionibus; eoque major, si quando accidit, ut ei subveniatur, qui potentis alicujus opibus circumveniri urgerique videatur: ut nos & sæpe aliàs, & adolescentes contra L. Syllæ dominantis opes pro Sex. Roscio Amerino fecimus; quæ, ut scis, extat oratio.

XV. Sed expositis adolescentium officiis, quæ

XV. Sed expositis adolescentium officiis, quæ valeant ad gloriam adipiscendum, deinceps de beneficentia ac liberalitate dicendum est; cujus est

ratio duplex; nam aut operâ benigne fit indigen-tibus, aut pecunia: facilior est hæc posterior, locu-pleti præsertim; sed illa lautior ac splendidior, & viro forti claróque dignior: quanquam enim in u-troque inest gratificandi liberalis voluntas, tamen altera ex arcâ, altera ex virtute depromitur: lar-gitióque, quæ fit ex re familiari, fontem ipsum be-nignitatisexhaurit: ita benignitate benignitas tol-litur; quâ quo in plures usus sis, eo minùs in multos uti possis.

At qui operâ, id est, virtute & industriâ, benefici, & liberales erunt; primum quo pluribus profuerint, eo plures ad benignê faciendum adjutores habebunt; deinde consuctudine beneficentiæ parabebunt; deinde consuetudine beneficentiæ paratiores erunt & tanquam exercitatores, ad bene de multis promerendum. Præclare epistola quadam Alexandrum filium Philippus accusat quod largitione benevolentiam Macedonum consectetur; Quae te, malum! inquit, ratio in istam spem induxit, ut eos tibi fideles putares fore, quos pecunia corrupisses? An tu id agis, ut Macedones non te regem suum, sed ministrum & præbitorem sperent fore? Bene ministrum & præbitorem, qui sordium regi: meliùs etiam, quòd largitionem corruptelam esse dixit: fit enim deterior, qui secioit, atone ad idem dixit: fit enim deterior, qui accipit, atque ad idem semper expectandum paratior. Hoc ille filio; sed præceptum putemus omnibus. Quamobrem id quidem non dubium est, quin illa benignitas, quæ constat ex operâ & industriâ, & honestior sit,

quæ constat ex opera & industria, & honestior sit, & latiùs pateat, & possit prodesse pluribus.

Nonunquam tamen est largiendum, nec hoc benignitatis genus omnino repudiandum est; & sæpe idoneis hominibus indigentibus de re familiari impertiendum: sed diligenter atque moderatè:

\*\*\*\*\*Iti enim patrimonia effuderunt inconsultè largiquid autem est stultius, quam, quod lihen-

ter facias, curare ut id diutiùs facere non possis? Atque etiam sequuntur largitionem rapinæ: cùm enim dando egere cœperint, alienis bonis manus afferre coguntur; ita cùm benevolentiæ comparandæ causà benefici esse velint, non tanta studia assequuntur eorum, quibus ademerunt. Quamobrem nec ita claudenda est res famifiaris, ut eam benignitatis aperire non possit; nec ita reseranda, ut pateat omnibus: modus adhibeatur, isque referatur ad facultates. Omnino meminisse debemus id, quod à nostris hominibus sæpissime usurpatum jam in proverbii consuetudinem venit, largitionem fundum non habere: etenim quis potest modus esse, cùm & idem qui consuêrunt, & idem illud alii desiderent?

XVI. Omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales; Prodigi, qui epulis & viscerationibus, & gladiatorum muneribus; ludorum venationumque apparatu, pecunias, profundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem ant nullam omnino sint relicturi: liberales autem, qui suis facultatibus aut captos à prædonibus redimunt, aut æs alienum suscipiunt amicorum, aut in filiarum collocatione adjuvant, aut opitulantur in re vel quærenda vel augenda. Itaque miror, quid in mentem venerit Theophrasto, in eo hibro, quem de divittis scripsit; in quo multa præclare, illud absurde: est enim multus in laudanda magnificentia & apparatione popularium munerum, taliumque sumptuum facultatem, fructum divitiarum putat mihi autem ille fructus liberalitatis, cujus exempla pauca posui, multo etiam major videtur & certior. Quanto Aristoteles gravius & verius nos reprehendit qui has pecuniarum effusiones non admiremur, que franta multitudinem deliniendam. Atii, qui ab hossa

obsidentur, si emere aquæ sextarium minâ cogerentur, hoc primò incredibile nobis videri, omnésque mirari; sed, cùm attenderint, veniam necessitati dare: in his immanibus jacturis infinitisque sumptibus nihil nos magnopere mirari; cùm præsertim nec necessitati subveniatur, nec dignitas augeatur: ipsáque illa delectatio multitudinis sit ad breve exiguímque tempus: eáque à levissimo quoque: in quo tamen ipso unà cum satietate memoria quoque moriatur voluptatis. Bene etiam colligit, hæc pueris, & mulierculis, & servis, & servorum simillimis liberis, esse grata: gravi verò homini, & ea, quæ fiunt, judicio certo ponderanti, probari posse nullo modo.

Quanquam intelligo, in nostrà civitate inveterasse jam à bonis temporibus, ut splendor ædilitatum ab optimis viris postuletur: itaque & P. Crastus estim commendativa tum coniis functur est

Quanquam intelligo, in nostra civitate inveterasse jam à bonis temporibus, ut splendor ædilitatum ab optimis viris postuletur: itaque & P. Crassus, cùm cognomine dives tum copiis, functus est ædilitio maximo munere: & paulo post L. Crassus cum omnium hominum moderatissimo, Q. Mucio, magnificentissima ædilitate functus est: deinde C. Claudius, Appii filius: multi post, Luculli, Fortensius, Silanus: omnes autem P. Lentulus, me consule, vicit superiores: hunc est Scaurus imitatus. Magnificentissima verò nostri Pompeii munera secundo consulatu: in quibus omnibus quid mihi placeat, vides.

quid mihi placeat, vides.

XVII. Vitanda tamen est suspicio avaritire,
Mamerco homini divitissimo, prætermissio ædilitatis consulatūs repulsam attulit. Quare & si postulatur à populo, honis viris si non desiderantibus,
attamen approbantibus, faciendum est, modò pro
facultatibus; nos ipsi ut fecimus: & siquando aliqua res major, atque utilior, populari largitione
acquiritur; ut. Oresti nuper prandia in semitis de-

cume nomine magno honori fuerunt. Ne Marco quidem Scio vitio datum est, quòd in caritate asse modium populo dedit; magna enim se & inveterata invidia, nec turpi jactura, quando erat ædilis, nec maxima lioeravit. Sed honori summo nuper nostro Miloni fuit, quòd gladiatoribus emptis reipublicæ causa, quæ salute nostra continebatur, omes P. Clodii sonatus surorésque compressit. Causa igitur largitionis est, si aut necesse est, aut utile.

In his autem ipsis mediocritatis regula optima est. L. quidem Philippus Q. filius, magno vir ingenio in primisque clarus, gloriari solebat, se sine ullo munere adeptum esse omnia, quæ haberentur amplissima. Dicebat idem C. Cuiro. Nobis quoque licet in hoe quodammodo gloriari: nam pro amplitudine honorum, quos cunctis suffragiis adepti sumus nostro quidem anno, quod contigit eorum nemini, ques modo nominavi, sane exiguus sumptus setilitatis fuit.

Aque etiam illæ impensæ meliores sunt, muri, navalia, portus, aquarum ductus, omniaque quæ ad usum reipublicæ pertinent: quanquam quod præsens tanquam in manum datur, jucundius est; tamen hæc in posterum gratiora. Theatra, porticus, nova templa, verecundids reprehendo propter Pompeium: sed dectissimi non probant; ut & hic ipse Panætius, quem multium in his libris secutus sum, non interpretatus; & Phalereus Demetrius, qui Periclem principem Græciæ vituperat, quòd tantam pecuniam in præclara illa propylæa conjecerit. Sed de hoc genere toto in iis libris, quos de republica scripsi, diligenter est disputatum. Tota igitur ratio talium largitionum genere vitiosa est, temporibus necessaria; & tum ipsa & ad

facultates accommodanda, & mediocritate moderanda est.

XVIII. In illo autem altero genere largiendi, quod à liberalitate proficiscitur, non uno modo in disparibus causis affecti esse debemus.

Alia causa est ejus, qui calamitate premitur;

& ejus, qui res meliores quærit, nullis suis rebus adversis. Propensior benignitas esse debebit in calamitosos, nisi fortè erunt digni calamitate: in iis tamen, qui se adjuvari volent, non ut ne affigantur, sed ut altiorem gradum ascendant, restricti omnino esse nullo modo debemus ; sed in deligendis idoneis judicium & diligentiam adhibere : nam præclare Ennius;

Benefacta malè locata, malefacta arbitror.

Quod autem tributum est bono viro & grato, in eo, cum ex ipso fructus est, tum etiam ex cæteris : temeritate enim remotâ, gratissima est liberalitas ; eóque eam studiosiùs plerique laudant, quòd summi cujusque bonitas commune perfugium est om-nium. Danda igitur opera est, ut hos beneficiis quam plurimis afficiamus, quorum memoria libe-ris posterísque prodatur, ut iis ingratis esse non liceat: omnes enim immemorem beneficii oderunt ; cámque injuriam in deterrendà liberalitate sibi etiam fieri ; eumque, qui faciat, communem hostem tenuiorum putant.

Atque hæc benignitas etiam reipublicæ utilis est, redimi è servitute captos, locupletari tenuiores; quod quidem vulgò solitum fieri ab ordine
nostro, in oratione Crassi scriptum copiosè videmus. Hanc ergo consuetudinem beniguitatis largitioni munerum longè antepono: hæc est gravium hominum atque magnorum ; illa quasi assentatorum populi, multitudinis levitatem voluptate quasi titillantium.

Conveniet autem, cum in dando munificum esse, tum in exigendo non acerbum; in omníque re contrahenda, vendendo, emendo, conducendo, locando, vicinitatibus & confiniis, æquum & facilem; multa multis de jure suo cedentem; à litibus verò, quantum liceat, & nescio an paulo plus etiam, quam liceat, abhorrentem : est enim non modò liberale, paulum nonnunquam de suo jure decedere, sed interdum etiam fructuosum. Habenda autem est ratio rei familiaris quam quidem dilabi sinere, flagitiosum est; sed ita, ut illiberalitatis avaritiæque absit suspicio: posse enim liberalitate uti, non spoliantem se patrimonio, nimi-rum is est pecuniæ fructus maximus. Rectè etiam à Theophrasto est laudata hospitalitas : est enim, ut mihi quidem videtur, valde decorum, patere domos hominum illustrium illustribus hospitibus: idque etiam reipublicæ est ornamento, homines externos hoc liberalitatis genere in urbe nostrà non egere : est autem etiam vehementer utile iis, qui honeste posse multum volunt, per hospites apud externos populos valere opibus & gratia. Theophrastus quidem scribit, Cimonem Athenis etiam in suos curiales Laciadas hospitalem fuisse : ita enim instituisse, & villicis imperavisse, ut omnia præberentur, quicunque Laclades in villam snam divertisset.

XIX. Que autem opera, non largitione beneficia dantur, hac tum in universam rempublicam, tum in singulos cives conferuntur: nam in jure cavere, consilio juvare, atque hoc scientiæ genere prodesse quam plurimis, vehementer & ad opes augendas pertinet & ad gratiam. Itaque cum multa

præclara majorum, tum quòd optimè constituti juris civilis summo semper in honore fuit cognitio atque interpretatio: quam quidem, ante hanc confusionem temporum, in possessione sua principes retinuerunt; nunc, ut honores, ut omnes dignitatis gradus, sic hujus scientiæ splendor deletus est: idque eò indignius, quòd eo tempore hoc contigit, cum is esset, qui omnes superiores, quibus honore par esset, scientia facilè vicisset. Hæc igitur opera grata multis, & ad beneficiis obstringendos homines accommodata.

Atque huic arti finitima est dicendi gravior facultas, & gratior, & ornatior. Quid enim eloquentia præstabilius, vel admiratione audientium, vel spe indigentium, vel eorum, qui defensi sunt, gratia? Huic quoque ergo à majoribus nostris est in toga dignitatis principatus datus. Diserti igitur hominis, & facile laborantis, quodque in patriis est moribus, multorum causas & non gravate & gratuitò defendentis, beneficia & patrocinia latè patent.

Admonebat me res, ut hoc quoque loco intermissionem eloquentiæ, ne dicam interitum, deplorarem, ni vererer, ne de meipso aliquid viderer queri. Sed tamen videmus, quibus extinctis oratoribus, quam in paucis spes, quantò in paucioribus facultas, quam in multis sit audacia. Cum autem omnes non possint, ne multi quidem, aut jurisperiti esse aut diserti; licet tamen opera prodesse multis, beneficia petentem, commendantem judicibus & magistratibus, vigilantem pro re alterius, eos ipsos, qui aut consuluntur aut defendunt, rogantem: quod qui faciunt, plurimum gratiæ consequuntur, latissiméque eorum manat industris.

Jam illud non sunt admonendi (est enim in promptu,) ut animum advertant, cum juvare alios velint, ne quos offendant : sæpe enim aut eos lædunt, quos non debent; aut eos, quos non expedit: si imprudentes, negligentia est; si scientes, temeritatis. Utendum etiam excusatione adversus eos, quos invitus offendas, quacunque possis, quare id, quod feceris, necesse fuerit, nec aliter facere potueris; cæterisque operis & officiis erit, quod violatum est, compensandum.

XX. Sed, cùm in hominibus juvandis aut mores spectari aut fortuna soleat, dictu quidem est proclive, itaque vulgò loquuntur, se in beneficiis collocandis mores hominum, non fortunam sequi. Honesta oratio est : sed quis est tandem, qui inopis & optimi viri causæ non anteponat, in operâ dandâ, gratiam fortunati & potentis? à quo enim expeditior & celerior remuneratio fore videtur, in eum fere est voluntas nostra propensior. Sed animadvertendum est diligentiùs, quæ natura rerum sit: nimirum enim inops ille, si bonus est vir, etiam si referre gratiam non potest, habere certè potest. Commode autem, quicunque dixit, Pecuniam qui habeat, non reddidisse ; qui reddiderit, non habere : gratiam autem & qui retulerit, habere; & qui habeat, retulisse: At, qui se locupletes, honoratos, beatos putant, hi ne obligari quidem beneficio volunt : quinetiam beneficium se dedisse arbitrantur, cum ipsi quamvis magnum aliquod acceperint; atque etiam à se aut postulari aut expectari aliquid suspicantur: patrocinio verò se usos, & clientes appellari, mortis instar putant. At verò ille tenuis, cum, quidquid factum sit, se spectatum, non fortunam putet; non modò illi, qui est, meritus, sed etiam illis, à quibus expectat (eget enim multis.) gratum se videri studet : neque verò verbit auget suum munus, si quo fortè fungitur, sed etiam extenuat. Videndúmque illud est, quòd, si opulentum fortunatúmque defenderis, in illo uno, aut fortè in liberis ejus, manet gratia : sin autem inopem, probum tamen & modestum; omnes non improbi humiles, quæ magna in populo multitudo est, præsidium sibi paratum vident. Quamobrem meliùs apud bonos, quàm apud fortunatos, beneficium collocari puto.

Danda omnino opera est, ut omni generi satisfacere possimus: sed, si res in contentionem veniet, nimirum Themistocles est auctor adhibendus, qui cum consuleretur, utrum bono viro pauperi, an minus probato diviti filiam collocaret; Ego verò, inquit malo virum, qui pecunià egeat, quam pecuniam quæ viro. Sed corrupti mores depravatíque sunt admiratione divitiarum: quarum magnitudo quid ad unumquemque nostrum pertinet? illum fortasse adjuvat, qui habet: ne id quidem semper: sed fac juvare; utentior sanè sit, honestior verò quomodo? Quòd si etiam bonus erit vir, ne impediant divitiæ; quo minus juvetur, modò ne adjuvent; sitque omne judicium, non quam locuples, sed qualis quisque sit.

Extremum autem præceptum in beneficiis operâque dandâ est; ne quid contra æquitatem contendas, ne quid per injuriam: fundamentum enim perpetuæ commendationis & famæ est justiția, sine quâ nihil potest esse laudabile.

XXI. Sed quoniam de eo genere beneficiorum dictum est, quæ ad singulos spectant; deinceps de iis, quæ ad universos, quæque ad rempublicam pertinent, disputandum est. Eorum autem ipsorum partim ejusmodi sunt, ut ad universos cives perti-

neant; partim singulos ut attingant; quæ sunt etiam gratiora. Danda est opera omnino, si possit, utrisque; nec minds, ut etiam singulis consulatur: sed ita, ut ea res aut prosit, aut certè ne obsit reipublicæ. C. Gracchi frumentaria magna largitio; exhauriebat igitur ærarium; modica M. Octavii, & reipublicæ tolerabilis, & plebi necessaria: ergo & civibus & reipublicæ salutaris.

In primis autem videndum erit ei, qui rempublicam administrabit, ut suum quisque teneat, neque de bonis privatorum publice diminutio fiat: perniciose enim Philippus in tribunatu, cum legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est, & in eo vehementer se moderatum præbuit; sed cum in agendo multa populariter, tum illud male, Non esse in civitate duo millia hominum, qui rem haberent. Capitalis oratio, & ad sequationem bonorum pertinens; qua peste quæ potest esse major? Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerent, respublicæ civitatésque constitutæ sunt: mam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiæ rerum suarum, urbium præsidia quærebant.

Danda etiam opera est, ne, quod apud majores nostros sæpe fiebat, propter ærarii tenuitatem assiduitatémque bellorum, tributum sit conferendum: idque ne eveniat, multò antè erit providendum. Sin qua necessitas hujus muneris alicui reipublicæ obvenerit (malo enim quam nostræ ominari; neque tamen de nostra, sed de omni republica disputo,) danda erit opera, ut omnes intelligant, si salvi esse velint, necessitati esse parendum.

Atque etiam omnes, qui rempublicam gubernabunt, consulere debebunt, ut earum rerum copia sit, quæ sunt necessariæ; quarum qualis comparatio fieri soleat & debeat, non est necesse disputare : est enim in promptu : tantum locus attingendus fuit.

Caput autem est in omni procuratione negotii & muneris publici, ut avaritise pellatur etiam minima suspicio. Utinam, inquit C. Pontius Samnis, ad illa tempora me fortuna reservasset, & tum essem natus, si quando Romani dona accipere coepissent! non essem passus diutius eos imperare. Næ illi multa secula expectanda fuerunt: modò enim hoc malum in hanc rempublicam invasit: itaque facilè patior tunc potius Pontium fuisse, siquidem in illo tantum fuit roboris. Nondum centum & decem anni sunt, cum de pecuniis repetundis a L. Pisone lata est lex, nulla antea cum fuisset at verò postea tot leges, & proximæ quæque duriores tot rei, tot damnati, tantum Italicum bellum propter judiciorum metum excitatum; tanta, sublatis legibus & judiciis, expilatio direptióque sociorum, ut imbecilitate aliorum, non nostra virtute valeamus.

XXII. Laudat Africanum Panætius, quòd fuerit abstinens. Quidni laudet? sed in illo alia majora: laus enim abstinentiæ non hominis est solùm, sed etiam temporum illorum. Omni Macedonum gazâ, quæfuit maxima, potitus est Paulus: tantùm in ærarium pecuniæ invexit, ut unius imperatoris præda finem attulerit tributorum: at hic nihil in domum suam præter memoriam nominis sempiternam detulit. Imitatus patrem Africanus, nihilo locupletior Carthagine eversâ. Quid? qui ejus collega in censurâ fuit, L. Mummius, numquid copiosior, cùm copiosissimam urbem funditus sustulisset? Italiam ornare, quàm domum suam, maluit:

quanquam, Italia ornata, domus ipsa mihi videtur ornatior.

Nullum igitur vitium tetrius (ut eo, unde digressa est, referat se oratio,) quam avaritia; præsertim in principibus rempublicam gubernantibus: habere enim quæstui rempublicam non modò turpe est, sed sceleratum etiam & nefarium. Itaque quod Apollo Pythius oraculum edidit, Spartam nulla re alia, nisi avaritia perituram, id videtur non solum Lacedæmoniis, sed & omnibus opulentis populis prædixisse. Nulla autem re conciliare facilius benevolentiam multitudinis possunt ii, qui reipublicæ præsunt, quam abstinentia & continentia.

Qui verò se populares volunt, ob eámque causam aut agrariam rem tentant, ut possessores suis sedibus pellantur; aut pecunias creditas debitoribus condonandas putant; ii labefactant fundamenta reipublicæ: concordiam primum, quæ esse non potest, cum aliis adimuntur, aliis condonantur pecuniæ: deinde æquitatem, quæ tollitur omnis, si habere suum cuique non licet: id enim est proprium (ut suprà dixi) civitatis atque urbis, ut sit libera, & non sollicita suæ rei cujusque custodia.

Atque in hâc pernicie reipublicæ ne illam quidem consequentur quam putant, gratiam: nam, cui res erepta est, est inimicus; cui data, etiam dissimulat se accipere voluisse, & maximè in pecuniis creditis occultat suum gaudium, ne videatur non suisse solvendo. At verò ille, qui accipit injuriam, & meminit, & præ se fert dolorem suum. Nec, si plures sunt ii, quibus improbè datum est, quam illi, quibus injustè ademptum est, idcirco plus etiam valent: non enim numero hæc judir

2

tur, sed pondere. Quam autem habet æquitatem, ut agrum multis annis aut etiam seculis antè pos-sessum, qui nulium habuit, habeat qui autem habuit, amittat ?

XXIII. Ac propter hoc injuriæ genus Lacedæmonii Lysandrum Ephorum expulerunt: Agin regem, quod nunquam antea apud eos acciderat, necaverunt; ex esque tempore tante discordie secutæ sunt, ut & tyranni existerent & optimates exterminarentur, & præclarissimè constituta respublica dilaberetur: nec verò solum ipsa cecidit, sed etiam reliquam Græciam evertit contagionibus malorum, que à Lacedemoniis profecte ma-narunt latiùs. Quid ? nostros Gracchos, Tib. Gracchi summi viri filios, Africani nepotes, nonne agrariæ contentiones perdiderunt ?

At verò Aratus Sicyonius jure laudatur, qui, cum ejus civitas quinquaginta annos à tyrannis teneretur, profectus Argis Sicyonem clandestino introitu urbe est potitus: cumque tyrannum Nicoclem improvisò oppressisset, sexcentos exules, qui fuerant ejus civitatis locupletissimi, restituit, rémque publicam adventu suo liberavit. Sed cum magnam animadverteret in bonis & possessionibus difficultatem, quòd & eos, quos ipse restituerat, quorum bona alii possederant, egere iniquissimum arbitrabatur; & quinquaginta annorum possessiones movere non nimis æquum putabat, propterea quòd tam longo spatio multa hereditatibus, multa emptionibus, multa dotibus tenebantur sine injuria; judicavit, neque illis adimi, neque his non satisfieri, quorum illa fuerant, oportere. Cum igitur stat-uisset, opus esse ad eam rem constituendam pecuniâ, Alexandriam se proficisci velle dixit, rémque integram ad reditum suum jussit esse; isque celeziter ad Ptolemæum suum hospitem venit, qui tum regnabat alter post Alexandriam conditam: cui cum exposuisset, patriam se liberare velle, causamque docuisset, à rege opulento vir summus facile impetravit, ut grandi pecunia adjuvaretur: quam cum Sicyonem attulisset, adhibuit sibi in consilium quindecim principes, cum quibus causas cognovit, & eorum, qui aliena tenebant, & eorum, qui sua amiserant: perfecitque, æstimandis possessionibus, ut persuaderet aliis, ut pecuniam accipere mallent, possessionibus cederent; aliis, ut commodius putarent numerari sibi quod tanti esset, quam suum recuperare: ita perfectum est, ut omnes concordia constituta sine querela discederent.

O virum magnum, dignúmque qui in nostra republica natus esset! Sic par est agere cum civibus; non, ut bis jam vidimus, hastam in foro ponere & bona civium voci subjicere præconis. At ille Græcus (id quod fuit sapientis & præstantis viri) omnibus consulendum putavit: eaque est summa ratio & sapientia boni civis, commoda civium non divellere, atque omnes æquitate eadem continere. Habitant gratis in alieno: quid ita? ut, cum ego emerim, ædificarim, tuear, impendam, tu, me invito, fruare meo? quid est aliud, aliis sua eripere, aliis dare aliena? Tabulæ verð novæ quid habent argumenti, nisi ut emas mea pecunia fundum; cum tu habeas, ego non habeam pecuniam?

XXIV. Quamobrem ne sit æs alienum, quod reipublicæ noceat providendum est; quod multis rationibus caveri potest: non, si fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores lucrentur alienum: nec enim ulla res vehementius rempublicam cop-

tinet, quam fides; quæ esse nulla potest, nisi erît necessaria solutio rerum creditarum. Nunquam vehementius actum est, quam me consule, ne solveretur: armis & castris tentata res est ab omni genere hominum & ordine; quibus sic restiti, ut hoc tantum malum de republica tolleretur: nunquam nec majus æs alienum fuit, nec melius nec facilius dissolutum est; fraudandi enim spe sublata, solvendi necessitas consecuta est. At verò hic nunc victor, tum quidem victus, quæ cogitarat, ea perfecit, cum ejus jam nihil interesset: tanta in eo peccandi libido fuit, ut hoc ipsum eum delectaret, peccare, etiam si causa non esset.

Ab hoc igitur genere largitionis, ut aliis detur, aliis auferatur, aberunt ii, qui tempublicam tuebuntur: in primisque operam dabunt, ut juris & judiciorum æquitate suum quisque teneat; & neque tenuiores propter humilitatem circumveniantur, neque locupletibus ad sua vel tenenda, vel recuperanda obsit invidia: præterea quibuscunque rebus vel belli, vel domi poterunt, rempublicam augeant imperio, agris, vectigalibus. Hæc magnorum hominum sunt: hæc apud majores nostros factitata: hæc genera officiorum qui persequuntur, cum summâ utilitate reipublicæ magnam ipsi adipiscentur & gratiam & gloriam.

In his autem utilitatum præceptis Antipater Tyrius, Stoicus, qui Athenis nuper est mortuus, duo præterita censet esse à Panætio, valetudinis curationem, & pecuniæ: quas res à summo philosopho præteritas arbitror, quòd essent faciles; sunt certè utiles. Sed valetudo sustentatur notitià sui corporis; & observatione, quæ res aut prodesse soleant aut obesse: & continentià in victu omni atome c ultu, corporis tuendi causà; et præter.

mittendis voluptatibus; postremò arte eorum, quorum ad scientiam hæc pertinet. Res autem familiaris quæri debet iis rebus, à quibus abest turpitudo; conservari autem diligentià & parsimonià; iisdem etiam rebus augeri. Has res commodissime Xenophon Socraticus persecutus est in eo libro, qui Oeconomicus inscribitur; quem nos, istà fere ætate cum essemus, quà tu es nunc, è Græco in Latinum convertimus.

XXV. Sed utilitatum comparatio, quoniam hie locus erat quartus, à Panætio prætermissus, sæpe est necessaria : nam & corporis commoda cum externis, & externa cum corporis, & ipsa inter se corporis, & externa cum externis comparari solent. Cum externis, corporis, hoc modo comparantur: valere ut malis, quam dives esse. Cum corporis, externa, hoc modo: dives esse potius, quam maximis corporis viribus. Ipsa inter se corporis sic: ut bona valetudo voluptati anteponatur, vires celeritati. Externorum autem; ut gloria divitiis, vectigalia urbana rusticis. Ex quo genere comparationis illud est Catonis senis; à quo cum quæreretur, quid maximè in re familiari expediret, respondit, bene pascere. Quid secunexpeurer, respondit, bene pascere. Quid secundum? satis bene pascere. Quid tertium? malè pascere. Quid quartum? arare. Et cum ille, qui quæsiêrat, dixisset, quid fænerari? Tum Cato, quid hominem, inquit, occidere? Ex quo & multis aliis intelligi debet, utilitatum comparationes fieri solere, rectéque hoc adjunctum esse quartum exquirendorum officiorum genus.

Sed toto hoc de genere, de quærenda, de collocanda pecunia, etiam de utenda, commodius a quibusdam optimis viris ad medium Janum sedentibus,

quam ab ullis philosophis ulla in schola disputatur. Sunt tamen ea cognoscenda: pertinent enim ad utilitatem, de qua hoc libro disputatum est. Reliqua deinceps persequemur.



### MARCI TULLII

### CICERONIS

DE

# **OFFICIIS**

ΑĎ

## MARCUM FILIUM

#### LIBER TERTIUS.

1. PUBLIUM Scipionem, Marce fili, eum, qui primus Africanus appellatus est, dicere solitum scripsit Cato, qui fuit sere ejus æqualis, Nunquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus; nec minus solum, quam cum solus esset. Magnifica veró vox, & magno viro ac sapiente digna; quæ declarat, illum & in otio de negotiis cogitare, & in solitudine secum loqui solitum; ut neque cessaret unquam, & interdum colloquio alterius non egeret. Itaqué duz res, que languorem afferdat ceteris, illum acuebant, otium & solitudo. Vellem, nobis hoc idem verè dicere liceret. Sed si minis imitatione tantam ingenii præstantiam consequi possumus, voluntate certé proxime accedimus : nam & à republicâ forensibusque negotiis, armis impiis vique prohibiti, otium persequimur: & ob eam

causam, urbe relictà, rura peragrantes sæpe soli sumus. Sed nec otium hoc cum Africani otio, nec hæc solitudo cum illa comparanda est: ille enim requiescens à reipublics: pulcherrimis muneribus otium sibi sumebat aliquando, & à cœtu hominum frequentiaque interdum, tanquam in portum, se in solitudinem recipiebat: nostrum autem otium negotti inopià, non requiescendi studio, constitutum est: extincto enim senstu deletisque judiciis, quid est, quod dignum nobis aut in curià aut in foro agere possimus? Ita, qui in maxima celebritate atque in oculis civium quondam viximus, nunc atque in oculis civium quondam viximus, nunc fugientes conspectum sceleratorum, quibus omnia redundant, abdimus nos, quantúm licet, & sæpe soli sumus. Fed quia sic ab hominibus doctis accepimus, non solum ex malis eligere minima oportere; sed etiam excerpere ex his ipsis, si quid inesset boni: propterea & otio fruor, non illo quidem, quo debeat is, qui quondam peperisset otium civitati; nec eam solitudinem languere patior, quam mihi affert necessitas, non voluntas.

Quanquam Africanus majorem laudem vel meo indicio assequebatur: nulla enim eius ingenii mon-

Quanquam Africanus majorem laudem vel meo judicio assequebatur: nulla enim ejus ingenii monumenta mandata literis, nullum opus otii, nullum solitudinis munus extat; ex quo intelligi debet, illum mentis agitatione investigationeque earum rerum, quas cogitando consequebatur, nec otiosum nec solum unquam fuisse: nos autem, qui non tantum roboris habemus, ut cogitatione tacità à solitudine abstrahamur, ad hanc scriben di operam omne studium curamque convertimus; itaque plura brevi tempore eversà, quam multis annis stante republicà scripsimus.

II. Sed cum tota philosophia, mi Cicero, frugifera & fructuosa, nec ulla pars ejus inculta ac deserta sit; tum nullus feracior in ea locus est nee uberior, quam de officias, à quibus constanter honestéque vivendi præcepta ducuntur. Quare, quanquam à Cratippo nostro, principe hujus memorize philosophorum, hæe te assidue audire atque accipere confido; tamen conducere arbitror, talibus aures tuas vocibus undique circumsonare, nec eas, si fieri possit, quidquam aliud audire. Quod, cuan omnibus est faciendum, qui vitam honestam ingredi cogitant, tum haud scio an nemini potids, quam tibi; sustines enim non parvam expectationem imitandæ industriæ nostræ, magnam honorum, nonnullam fortasse nominis.! Suscepisti onus præterea grave & Athenarum & Cratippi; ad quos cum tanquam ad mercaturam bonarum artium sis profectus, inanem redire turpissimum est, dedecorantem & urbis auctoritatem & magistri. Quare quantum conniti animo potes, quantum labore contendere (si discendi labor est potidis, quam voluptas,) tantum fac ut efficias; neve committas, ut; cum emnia suppeditata sint à nobis, tute tibi defuisse videare. Sed hæe hactenus; multa enim sæpe ad te cohortandi gratia scripsimus: nunc ad reliquam partem propositæ divisionis revertamur.

Panætius igitur, qui sine controversia de officiis accuratissime disputavit, quemque nos, correctione quadam adhibita, potissimum secuti suras, tribus generibus propositis, in quibus deliberare fiomines & consultare de officio solerent; uno, cum dubitarent, honestamne id esset, de quo ageretur, an turne: altero, utiléne esset, an inutile: tertio, si id.

& consultare de officio solerent; uno, cum auditarent, honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe; altero, utiléne esset, an inutile; tertio, si id, quod speciem haberet honesti, pugnaret cum eo, quod utile videretur, quomodo ea discerni oporteret: de duodus generibus primis, tribus libris explicavit; de tertie autem genere deinceps se scrip-

sit dicturum, nec id exsolvit, quod promiserat: †
(quod eò magis miror, quia scriptum à discipulo ejus Posidonio est, triginta annis vixisse Panætium,
posteaquam eos libros edidisset): quem locum miror à Posidonio breviter esse tactum in quibusdam
commentariis; præsertim cum scribat, nullum esse locum in tota philosophia tam necessarium.

Minimé verò assentior iis, qui negant eum locum à Panætio prætermissum, sed consultò relictum, nec omnino scribendum fuisse; quia nunquam posset utilitas cum honestate pugnare: de quo alterum potest habere dubitationem, adhibendumne fuerit hoc genus, quod in divisione Panætii tertium est, an planè omittendum; alterum dubitari non potest, quin à Panætio susceptum sit, sed relictum: nam qui è divisione tripartità duas partes absolverit, huic necesse est restare tertiam. Præterea in extremo libro tertio de hac parte pollicetur se deinceps esse dicturum.

Accedit eodem testis locuples, Posidonius, qui etiam scribit in quâdam epistolâ, Pub. Rutilium Rufum dicere solere, qui Panætium audierat, ut nemo pictor esset inventus, qui Coæ Veneris eam partem, quam Appelles inchoatam reliquisset, absolveret, (oris enim pulchritudo reliqui corporis imitandi spem auferebat): sic ea, quæ Panætius prætermisisset, & non perfecisset, propterea eorum, quæ perfecisset, præstantiam, neminem esse persecutum.

III. Quamobrem de judicio Panætii dubitari non potest: recténe autem hanc tertiam partem ad exquirendum officium adjunxerit, an secus, de eo fortasse disputari potest. Nam sive honestum so-

fortasse disputari potest. Nam sive honestum solum bonum est, ut Stoicis placet: sive quod honestum est, id ita summum bonum est, (quemadmo-

dum Peripateticis vestris videtur), ut omnia ex al-tera parte collocata vix minimi momenti instar habeant; dubitandum non est, quin nunquam pos-sit utilitas cum honestate contendere. Itaque acsit utilitas cum honestate contendere. Itaque accepimus, Socratem exsecrari solitum eos, qui primum hæc, natura cohærentia, opinione distraxissent. Cui quidem ita sunt Stoici assensi, ut, quidquid honestum esset, id utile esse censerent; nec utile quidquam, quod non honestum.

Quòd si is esset Panætius, qui virtutem propterea colendam diceret, quòd ea efficiens utilitatis esset; ut ii, qui res expetendas vel voluptate vel indolentia metiuntur; liceret ei dicere, utilitatem pliquando cum honestate propressor, sed colm sit is

indolentià metiuntur; liceret ei dicere, utilitatem aliquando cum honestate pugnare: sed cùm sit is, qui id solum bonum judicet, quod honestum sit que autem huic repugnent specie quâdam utilitatis, eòrum neque accessione meliorem vitam fieri, nec decessione pejorem; non videtur ejusmodi debuisse deliberationem introducere, in quâ, quod utile videretur, cum eo, quod honestum est, compararetur. Etenim quod summum bonum à Stoicis dicitur, convenienter natura vivere, id habet hanc (ut opinor) sententiam, cum virtute congruere semper; cætera autem, que secundum naturam essent, ita legere, si ea virtuti non repugnarent. Quod eûm ita sit, putant quidam hanc comparationem non rectè introductam, nec omnino de eo genere quidquam præcipiendum fuisse. Atque illud quidem honestum, quod propriè vereque dicitur, id in sapientibus est solis, neque à virtute divelli unquam potest: in iis autem, in quibus sapientia perfecta non est, ipsum illud quidem perfectum honestum nullo modo; similitudines honesti esse possunt, sunt.

Hæc enim omnia officia, de quibus his libris disputamus, media Stoici appellant: ea communia sunt & latè patent: quæ & ingenii bonitate multi assequuntur, & progressione discendi. Illud autem officium, quod rectum iidem appellant, perfectum atque absolutum est, & (ut iidem dicunt) omnes numeros habet; nec, præter sapientem, cadere in quenquam potest, Cum autem aliquid actum est, in quo media officia compareant, id cumulatè videtur esse perfectum, propterea quòd vulgus, quid absit à perfecto, non fere intelligit: quatenus autem intelligit, nihil putat prætermissum. Quod item in poematibus & in picturis usu evenit, in aliísque compluribus, ut delectentur imperiti, laudéntque ea, quæ laudanda non sint, tob eam, credo, causam, quòd insit in his aliquid probi, quod capiat ignaros, qui iidem, quid in unâquâque re vitii sit, nequeant judicare: itaque, cum sunt docti à peritis, facilè desistunt à sententià.

IV. Hæc igitur officia, de quibus his libris disserimus, quasi secunda quædam honesta esse dicunt, non sapientum modò propria, sed cum omni hominum genere communia: itaque his omnes, in quibus est virtutis indoles, commoventur. Nec verò cum duo Decii, aut duo Scipiones, fortes viri commemorantur; aut cum Fabricius Aristidésve justus nominantur; aut ab illis fortitudinis, aut ab his justitiæ, tanquam à sapientibus, petitur exemplum: nemo enim horum sic sapiens, ut sapientem volumus intelligi. Nec ii, qui sapientes habiti sunt & nominati, M. Cato & C. Lælius, sapientes fuerunt: ne illi quidém septem; sed ex mediorum officiorum frequentia similitudinem quandam gerebant speciémque sapientum.

Quocirca nec id, quod verè honestum est, le est cum utilitatis repugnantià comparari : no id quidem, quod communiter appellamus he stum, quod colitur ab iis, qui bonos se viros haberi volunt, cum emolumentis unquam est comparandum : támque id honestum, quod in nostram intelligentiam cadit, tuendum conservandumque est nobis, quam id, quod propriè dicitur, vereque est nons, quam id, quod propriè dicitur, vereque est honestum, sapientibus: aliter enim teneri non potest; si qua est ad virtutem facta progress de la conservatione quidem de iis, qui conservatione qui conse mantur boni.

Qui autem omnia metiuntur en imentis & commodis, neque ea volunt præpon ari honestate; hi solent in deliberando honestum cum eo, quod utile putant, comparare: boni viri non solent. I-taque existimo Panætium, cum dixerit homines solere in hac comparatione dubitare, hoc ipsum sensisse quod dixerit, solere modò, non etiam oportere: etenim non modò pluris putare quod utile videatur, quam quod honestum; sed hæc etiam inter se comparare, & in his addulitare, turpissimum est. Quid est ergo, quod no nunquam dubitationem afferre soleat, considerandimque videatur? Credo, si quando dubitatio accidit, quale sit id, de quo consideretur.

Sæpe enim tempore fit, ut, quod plerumque tur-pe haberi soleat, inveniatur non esse turpe. Exempli causa ponatur aliquid, quod pateat lati-ds: Quod potest majus esse scelus, quam non modò hominem, sed etiam familiarem hominem occidere? Num igitur se obstrinxit scelere, si quis tyrannum occidit, quamvis familiarem? populo quidem Romano non videtur, qui ex omnibus preclaris factis illud pulcherrimum existimat. Vicit ergo utilitas honestatem: immo verò honestas utilitatem secuta est. Itaque, ut sine ullo prore dijudicare possimus, siquando cuma illo, quod honestum intelligimus, pugnare id videbitur, quod appellamus utile, formula quædam constituenda est; quam si sequemur in comparatione rerum, ab officio nunquam recedemus.

Erit autem hæc formula Stoicorum rationi dis-

Erit autem hæc formula Stoicorum rationi disciplinæque maximè consentanea; quam quidena in his libris propterea sequimur, quòd, quanquama à veteribus Academicis & à Peripateticis vestris, (qui quondam iidem erant, qui Academici) quæ honesta sunt, anteponuntur iis, quæ videntur utilia: tanta splendidiùs hæc ab eis disseruntur, quibus, quidquid honestum est, idem utile, videtur, nec utile quidquam, quod non honestum; quàm ab eis, quibus aut honestum aliquid non utile, aut utile non honestum. Nobis autem nostra Academia magnam licentiam dat, ut, quod-cunque maximè probabile occurrat, id nostro jure liceat defendere. Sed redeo ad formulam.

V. Detrahere igitur aliquid alteri. & hominem

V. Detrahere igitur aliquid alteri, & hominem hominis incommodo suum augere commodum, magises contra naturam, quam mors, quam paupertas, quam dolor, quam cætera, quæ possunt aut corpori accidere, aut rebus externis. Nam principio tollit convictum humanum & societatem; si enim sic erimus affecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet alterum, disrumpi necesse eat eam, quæ maximè est secundum naturam, humani generis societatem. Ut, si unumquodque membrum sensum hunc haberet, ut posse putaret se valere, si proximi membri valetudinem ad se traduxisset, debilitari & interire totum corpus negesse est; sic, si unusquisque nostrum rapiat ad se

commoda aliorum, detrahatque quod cuique possit emolumenti sui gratia, societas hominum & communitas evertatur necesse est. Nam, sibi ut quisque malit, quod ad usum vitæ perfineat, quam alteri acquirere, concessum est, non repugnante natura: illud natura non patitur, ut aliorum spoliis nostras facultates, copias,opes augeamus. Neque verò hoc solum, natura id est, jure genti-

Neque verò hoc solùm, natura id est, jure gentium, sed etiam legibus populorum (quibus in singulis civitatibus respublicæ continentur) eodem modo constitutum est, ut non liceat sui commodi causa nocere alteri: hoc enim spectant legis, hoc volunt, incolumem esse civium conjunctionem, quam qui dirimunt, eos morte, exilio, vinculis, damno coercent. Atque hoc multò magis exigit ipsa naturæ ratio, quæ est lex divina & humana; cui parere qui velit (omnes autem parebunt, qui secundum naturam volent vivere,) nunquam committet, ut alienum appetat, & id quod alteri detraxerit, sibi assumat.

Etenim multò magis est secundum naturam excelsitas animi et magnitudo, itémque comitas, justitia, liberalitas, quam voluptas, quam vita, quam divitiæ; quæ quidem contemnere, & pro nihilo ducere, comparantem cum utilitate communi, magni animi & excelsi est: detrahere autem alteri sui commodi causa, magis est contra naturam, quam mors, quam dolor, quam cætera generis ejusdem.

Itémque magis est secundum naturam, pro omnibus gentibus, si fieri possit, conservandis aut juvandis, maximos labores molestiásque suscipere, imitantem Herculem illum, quem hominum fama, beneficiorum memor, in concilio cælestium collecavit, quam vivere in solitudine, non modò sine ullis molestiis, sed etiam in maximis voluptatibus abundantem omnibus copiis; ut excellas etiam pulchritudine & viribus. Quocirca optimo quisque & splendidissimo ingenio longe illam vitam huic anteponit: ex quo efficitur, hominem naturæ obedientem homini nocere non posse.

Deinde, qui alterum violat, ut ipse aliquid commodi consequatur; aut nihil se existimat contra naturam facere; aut magis fugiendam censet mortem, paupertatem, dolorem, amissionem etiam liberorum, propinquorum, amicorum, quam facere cuipiam injuriam: si nihil existimat contra naturam fieri hominibus violandis, quid cum eo disseras, qui omnino hominem ex homine tollat? sin fugiendum id quidem censet, sed & multò illa pejora, mortem, paupertatem, dolorem; errat in eo, quòd ullum aut corporis aut fortunz vitium

animi vitiis gravius existimat.

VI. Ergo unum debet esse omnibus propositum, ut eadem sit utilitas uniuscujusque & universorum; quam si ad se quisque rapiet, dissolveter omnis humana consortio. Atque etiam si hos natura præscribit, ut homo homini, quicunque sit, ob eam ipsam causam, quòd is homo sit, consultum velit; necesse est secundum eandem naturam, omnium utilitatem esse communem: quod si ita est, una continemur omnes & eadem lege naturæ: idque ipsum si ita est, certè violare alterum lege naturæ prohibemur: verum autem primum; verum igitur & extremum. Nam illud quidem absurdum est, quod quidam dicunt, parenti se aut fratri nihil detracturos, commodi sui causa; aliam rationem esse civium reliquorum: hi sibi nihil juris & nullam societatem, communis

sententia omnem societatem distrahit civitatis. Qui autem civium rationem dicumt habendam, externorum negant, hi dirimunt communem humani generis societatem; quà sublatà, beneficentia, liberalitas, bonitas, justitia funditus tollitur: quæ qui tollunt, etiam adversus deos immortales impii judicandi sunt: ab iis enim constitutam inter homines societatem evertunt: cujus societatis arctissimum vinculum est, magis arbitrari esse contra naturam, hominem homini detrahere sui commodi causà, quàm omnia incommoda subire vel externa vel corporis vel etiam ipsius animi, quæ vacent justitià: hæc enim una virtus omnium est domina & regina virtutum.

Forsitan quispiam dixerit: Nonne igitur sapiens, si fame ipre conficiatur, abstulerit cibum alteri, homini ad nullam rem utili? Minime verò: non enim mihi est vita mea utilior, quam animi talis affectio, neminem ut violem commodi mei gratiâ. Quid? si Phalarim, crudelem tyrannum & immanem, vir bonus, ne ipse frigore conficiatur, vestitu spoliare possit, nonne faciat? Hæc ad judicandum sunt facillima: nam, si quid ab homine ad nullam partem utili, tuæ utilitates causa, detraxeris, inhumanè feceris, contraque naturæ legem: sin autem is tu sis. qui multam utilitatem reipublicæ atque hominum societati, si in vità remaneas, afferre possis; si quid ob eam causam alteri detraxeris, non sit reprehendendum : sin autem id non sit ejusmodi, suum cuique incommodum ferendum est potius, quam de alterius commodis detrahendum. Non igitur magis est contra naturam morbus aut egestas, aut quid hu-jusmodi, quam detractio aut appetitio alieni; sed communis utilitatis derelictio contra naturam est; est enim injusta: itaque lex ipsa naturæ, quæe utilitatem hominum conservat & continet, decernit profectò, ut ab homine inerti atque inutili, acl sapientem, bonum fortémque virum transferantures ad vivendum necessariæ; qui si occiderit, multum de communi utilitate detraxerit: modò hoc ita faciat, ut ne ipse de se bene existimans, seséque diligens, hanc causam habeat ad injuriam. Ita semper officio fungetur, utilitati consulens hominum, & ei, quam sæpe commemoro, humanæ societati.

Nam, quod ad Phalarim attinet, perfacile judicium est: nulla enim nobis societas cum tyrannis, sed potiùs summa distractio est: neque est contra naturam, spoliare eum, si possis, quem honestum est necare: atque boc omne genus pestiferum atque impium ex hominum communitate exterminandum est. Etenim, ut membra quædam amputantur, si & ipsa sanguine & tanquam spiritu carere cæperunt, & nocent reliquis partibus corporis; sic ista, in figurâ hominis, feritas & immanitas belluæ à communi tanquam humanitate corporis segreganda est. Hujus generis sunt quæstiones omnes eæ, in quibus ex tempore officinm exquiritur.

nm exquiritur.

VII. Ejusmodi igitur credo res Panætium persecuturum fuisse, nisi aliqui casus aut occupatio consilium ejus peremisset: ad quas ipsas consultationes ex superioribus libris satis multa præcepta sunt, quibus perspici possit, quid sit propter turpitudinem fugiendum; quid sit id, quod idcirco fugiendum non sit, quia omnino turpe non est. Sed, quoniam operi inchoato propè tamen absoluto, tanquam fastigium imponimus, ut geometræ solent non omnia docere, sed postulare, ut quæ-

dam sibi concedantur, quò faciliùs, quæ volunt, explicent; sic ego à te postulo, mi Cicero, ut mihi concedas, si potes, nihil, præter id, quod honestum sit, propter se esse expetendum: sin hoc
non licet per Cratippum, at illud certe dabis, quod
honestum sit, id esse maxime propter se expetendum. Mihi utrumvis satis est; & cùm hoc, tum
illud probabilius videtur, nec præterea quidquam
probabile.

Ac primum Panætius in hoc defendendus est, quod non utilia cum honestus pugnare aliquandoposse dixerit (neque enim ei fas erat,) sed ea, quæviderentur utilia verò utile, quod non idem honestum; nihil honestum, quod non idem utile sit,
sæpe testatur:, negatque ullam pestam majorem in
vitam hominum invasisse, quam eorum opinionem, qui ista distraxerint. Itaque non ut aliquando anteponeremus utilia honestis, sed ut ea
sine errore dijudicaremus, si quando incidissent,
induxit eam, quæ videretur esse, non quæ esset,
repugnantiam. Hanc igitur partem relictam explebimus, nullius adminiculis, sed (ut dicitur)
Marte nostro: neque enim quidquam de hac parte
post Panætium explicatum est, quod quidem mihi
probaretur, de iis, quæ in manus meas venerunt.
VIII. Cum igitur aliqua species utilitatis objec-

VIII. Cùm igitur aliqua species utilitatis objecta est, commoveri necesse est: sed si, cùm animum attenderis, turpitudinem videas adjunctam ei rei, quæ speciem utilitatis attulerit; tunc non utilitas relinquenda est, sed intelligendum, ubi turpitudo sit, ibi utilitatem esse non posse. Quòd si nihil est tam contra naturam, quam turpitudo (recta enim & convenientia & constantia natura desiderat aspernaturque contraria), nihilque tam secundum naturam, quam utilitas, certè in eadem re utilitas

& turpitudo esse non potest. Itémque, si ad honestatem nati sumus, cáque aut sola expetenda est (ut Zenoni visum est); aut certe omni pondere gravior habenda, quam reliqua omnia (quod Aristoteli placet), necesse est, quod honestum sit esse aut solum aut summum bonum: quod autem bonum, id certè utile : ita, quidquid honestum, id utile.

Quare error hominum non proborum, cum aliquid. quod utile visum est, arripuit, id continuò se-Hinc sicæ, hinc venena, hinc cernit ab honesto. falsa testamenta nascuntur : hinc furta, peculatus, expilationes direptionésque sociorum & civium : hinc opum nimiarum potentiæ non ferendæ: postremò etiam in liberis civitatibus regnandi existunt cupiditates, quibus nihil nec tetrius, nec fœdius excogitari potest : emolumenta enim rerum fallacibus judiciis vident; pænam non dico legum, quas sæpe perrumpunt, sed ipsius turpitudinis, quæ acerbissima est, non vident.

Quamobrem hoc quidem deliberantium genus pellatur è medio (est enim totum sceleratum & impium), qui deliberant, utrum id sequantur, quod honestum esse videant, an se scientes scelere contaminent : in ipsa enim dubitatione facinus, inest. etiamsi ad id non pervenerint. Ergo ea deliberanda omnino non sunt, in quibus est turpis ipsa deliberatio. Atque etiam ex omni deliberatione celandi & occultandi spes opinióque removenda est: satis enim nobis (si modò in philosophia aliquid profecimus) persuasum esse debet, si omnes deos hominésque celare possimus, nihil tamen avare, nihil injuste, nihil libidinose, nihil inconti nenter esse faciendum.

IX. Hinc ille Gyges inducitur à Platone; qui, cum terra discessisset magnis quibusdam imbribus, in illum hiatum descendit, æneumque equum (ut ferunt fabulæ) animadvertit, cujus in lateribus fores essent; quibus apertis, hominis mortui vidit corpus magnitudine inusitatà, annulumque aurem in digito; quem ut detraxit, ipse induit (erat autem regius pastor): tum in concilium pastorum se recepit: ibi, cum palam ejus annuli ad palmam converterat, à nullo videbatur, ipse autem omnia videbat: idem rursus videbatur, cum in locum annulum inverterat. Itaque hac opportunitate ananulum inverterat. annulum inverterat. Itaque bac opportunitate an-

videbat: idem rursus videbatur, cûm in locum annulum inverterat. Itaque hac opportunitate annuli usus, reginæ stuprum intulit, eåque adjutrice regem dominum interemit, sustulit, quos oi stare arbitratur: nec in his enim quisquam facinoribus potuit videre: sic repentè annuli beneficio rex exortus est Lydiæ. Hunc igitur ipsum annulum si habeat sapiens, nihil plus sibi licere putet peccare, quam si non haberet; honesta enim bonis viris, non occulta quæruntur.

Atque hoc loco philosophi quidam, minimè mali illi quidem, sed non satis acuti, fictam & commentitiam fabulam dicunt prolatam à Platone: quasi verò ille aut factum id esse, aut fieri potuisse defendat. Hæc est vis hujus annuli, & hujus exempli: si nemo sciturus, nemo ne suspicaturus quidem sit, cûm aliquid divitiarum, potentiæ, dominationis, libidinis causâ feceris; si id diis hominibúsque futurum sit semper ignotum, sisne facturus? Negant id fieri posse: quanquam potest id quidem, sed quæro, quod negant posse, id si posset, quidnam facerent? Urgent rusticè sanè: negant enim posse, & in eo perstant. Hoc verbum quid valeat, non yident: cûm enim quærimus, si possint celare, quid facturi sint; non quærimus; possintne ce-

lare; sed tanquam tormenta quædam adhibemus, ut si, responderint, se, impunitate propositâ, facturos quod expediat, facinorosos se esse fateantur; si negent, omnia turpia per seipsa fugienda esse concedant. Sed jam ad propositum revertamur.

X. Incidunt sæpe multæ causæ, quæ conturbent animos utilitatis specie; non, cûm hoc deliberetur; relinquendane sit honestas propter utilitatis magnitudinem (namid quidem improbum est); sed illud, possitne id, quod utile videatur, fieri non turpiter. Cûm Collatino collegæ Brutus imperium abrogabat, poterat videre facere id injustè: fuerat enim in regibus expellendis socius Bruti, consilierum etiam adjutor: cûm autem consilium hoc principes cepissent, cognationem Superbi, noménque Tarquiniorum, & memoriam regni esse tolendam; quod eratuile patriæ consulere, id erat ita honestum, ut etiam ipsi Collatino placere deberet. Itaque utilitas valuit propter honestatem, sine quâ me utilitas quidem esse potuisset. At in eo rege, qui urbem condidit, non ita: species enim utilitatis animum pepulit ejus; cui cûm visum esset utilius, solum, quam cum altero, regnare, fratrem interemit. Omisit hic & pietatem & humanitatem, ut id, quod utile videbatur neque erat, assequi posset. Et tamen muri causam opposuit, speciem honestatis neque probabilem, neque satis idoneam: peccavit igitur, pace vel Quirini vel Romuli dixerim.

Nec tamen nostræ nobis utilitates omittendæ sunt altigue trædandæ en m his insi essequents and

Nec tamen nostræ nobis utilitates omittendæ sunt, altisque tradendæ, cùm his ipsi egeamus; sed suæ cuique utilitati, quod sine alterius injuria fiat, serviendum est. Scitè Chrysippus, ut multa: qui stadium (inquit) currit, eniti & contendere debet, quam maximè possit, ut vincat: supplantare eum, quacum certet, aut manu depellere, nullo modo debet: sic in vità sibi quemque petere, quod pertineat ad usum, non iniquum est; alteri deripere,

jus non est.

Maxime autemperturbantur officia in amicitiis: quibus & non tribuere quod recte possis, & tribuere quod non sit æquum, contra officium est. Sed hujus generis totius breve & non difficile præceptum est. Quæ enim videntur utilia, honores, divitiæ, voluptates, cætera generis ejusdem, hæc amicitiæ nunquam anteponenda sunt: at neque concitiæ nunquam anteponenda sunt: at neque contra rempublicam neque contra jusjurandum ac fidem, amici causa, vir bonus faciet: ne si judex quidem erit de ipso amico; ponit enim personam amici, cùm induit judicis. Tantúm dabit amicitiæ, ut veram amici causam esse malit; & ut orandæ liti tempus, quoad per leges liceat, accommodet: cúm verð jurato sententia dicenda sit, meminerit deum se adhibere testem, id est, (ut ego arbitror) mentem suam, quâ nihil homini dedit Deus ipse divinius. Itaque præclarum á majoribus accepimus morem rogandi judicis, (si eum teneremus), quæ salvå fide facere possit. Hæc rogatio ad ea pertinet, quæ paulo antè dixi, honestè amico à judice posse concedi; nam, si omnia facienda sint, quæ amici velint, non amicitiæ tales, sed conjurationes putandæ sunt.

Loquor autem de communibus amicitis: nam

Loquor autem de communibus amicitiis: nam in sapientibus viris perfectisque nihil potest esse tale. Damonem & Phintiam Pythagoreos ferunt hoc animo inter se fuisse, ut, câm corum alteri Dionysius tyrannus diem necis destinavisset, & is, qui morti addictus esset, paucos sibi dies commendandorum suorum causa postulavisset; vas factus est alter ejus siatendi, ut, si ille non revertisset.

moriendum esset ipsi: qui cum ad diem se recepis-set, admiratus eorum fidem tyrannus, petivit, ut, se ad amicitiam tertium adscriberent.

Cdm igitur id, quod utile videtur in amicitiæ, cum eo, quod honestum est, comparatur; jaceat utilitatis species, valeat honestas: cdm autem in amicitià, que honesta non sunt, postulabuntur, religio & ides anteponatur amicitiæ: sic habebitur

is, quem exquirimus, delectus officii.

XI. Sed utilitatis specie in republica sæpissime
peccatur; ut in Corinthi disturbatione nostri. Durids etiam Athenienses, qui sciverunt, ut Æginetis, qui classe valebant, pollices preciderentur: hoc visum est utile; nimis enim imminebat, propter propinquitatem, Ægina Piræeo: sed nihil, quod crudele, utile: est enim hominum nature, quam sequi debemus, maxime inimica crudelitas.

Malè etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent, eósque exterminant; ut Pennus apud patres nostros, Papius nuper: namesse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere; quam talerunt legem sapientissimi consules, Crassus & Scævola: usu verò urbis prohibere peregrinos, sanò inhumanum est. Illa præclara, in quibus publicæ utilitatis species præ honestate contemnitur. Plena exemplorum est nostra respublica, cum sæpe, tum maxime bello Punico secundo: quæ, Cannensi calamitate acceptà majores animos habuit, quàm unquam rebus secundis; nulla timoris significatio; nulla mentio pacis: tanta vis est honesti, ut speciem utilitatis obscuret.

Athenienses, cum Persarum impetum nullo modo possent sustinere, statueréntque, ut urbe relictà, conjugibus & liberis Træzene depositis, naves conscenderent, libertatémque Græciæ classe de-

fenderent, Cyrsilum quendam, susdentem ut in urbe manerent Xerxémque reciperent, lapidibus obruerunt. Atque ille utilitatem sequi videbatur: sed ea nulla erat repugnante honestate.

Themistocles post victoriam ejus belli, quod cum Persis fuit, dixit in concione, se habere consilium reipublicæ salutare, sed id sciri opus non esse: postulavit, ut aliquem populus daret, quîcum communicaret: datus est Aristides: Huic ille, communicaret: datus est Aristides: Huic ille, Classem Lacedæmoniorum, quæ subducta esset ad Gytheum, clam incendi posse; quo facto, frangi Lacedæmoniorum opes necesse esset. Quod Aristides cum audîsset, in concionem magnâ expectatione venit; dixítque perutile esse consilium, quod Themistocles afferret, sed minimè honestum. Itaque Athenienses, quod honestum non esset, id ne utile quidem putaverunt: totámque eam rem, quam ne audierant quidem, auctore Aristide repudiaverunt. Melius hi, quam nos, qui piratas, immunes; socios, vectigales habenesses. mons:

XII. Maneat ergo, quod turpe sit, id nunquam esse utile; ne tum quidem, cùm id, quod utile esse putes, adipiscare. Hoc enim ipsum, utile putare, quod turpe sit, calamitosum est. Sed incidunt (ut supra dixi) sæpe causæ, cùm repugnare utilitas honestati videatur, ut animadvertendum sit, repugnétne plane, an possit cum honestate conjungi. Ejus generis hæ sunt quæstiones: Si (exempli gratia) vir bonus Alexandria Rhodum magnum frumenti numerum advexerit in Rhodiorum inopia & fame, summaque annonæ caritate: si idem sci-at, complures mercatores Alexandriâ solvisse, na-vésque in cursu frumento onustas, petentes Rho-dum, viderit; dicturúsne sit id Rhodiis, an silentio suum quam plurimo venditurus? Sapientem & bonum virum fingimus: de ejus deliberatione & consultatione quærimus, qui celaturus Rhodios non sit, si id turpe judicet; sed dubitet, an turpe non sit.

In hujusmodi causis aliud Diogeni Babylonio videri solet, magno & gravi Stoico; aliud Antipa-tro discipulo ejus, homini acutissimo. Antipatro omnia patefacienda, ut ne quid omnino, quod venditor nôrit, emptor ignoret : Diogeni venditorem, quatenus jure civili constitutum sit, dicere vitia oportere, cætera sine insidiis agére, & quoniam vendat, velle quam optime vendere : Advexi; exposui : vendo meum non pluris quam cæteri ; fortasse etiam minoris, cum major est copia : cut fit injuria? Exoritur Antipatri ratio ex altera parte: Quid ais? tu, cum hominibus consulere debeas, & servire humanæ societati, eaque lege natus sis, & ea habeas principia naturæ, quibus parere & quæ sequi debeas, ut utilitas tua communis utilitas sit, vicissimque communis utilitas tua sit; celabis homines, quid iis adsit commoditatis & copiæ? Respondebit Diogenes fortasse sic: aliud est celare, aliud tacere : neque ego nunc te celo, si tibi non dico, quæ natura deorum sit, quis sit finis bonorum, quæ tibi plus prodessent cognita, quam tritici utilitas : sed non, quidquid tibi audire utile est, id mihi dicere necesse est. Immò verò (inquiet ille) necesse est, si quidem meministi esse inter homines naturâ conjunctam societatem. Memini, inquiet ille; sed num ista societas talis est, ut nihil suum cujusque sit? quod si ita est, ne vendendum quidem quidquam est, sed donam dum.

XIII. Vides in hac totà disceptatione, non il-lud dici, Quamvis hoc turpe sit, tamen, quoniam expedit, faciam: sed ita expedire, ut turpe non sit; ex alterà autem parte, eà re, quia turpe sit, non esse faciendum. Vendat ædes vir bonus propter aliqua vitia, que ipse nôrit, ceteri igno-sent: pestilentes sint, & habeantur salubres; ig-noretur in omnibus cubiculis apparere serpentes; male materiate, ruinose; sed hoc præter domi-num nemo sciat: quero, si hoc emptoribus vendi-tor non dixerit, ædésque vendidente pluris multo, quam se venditurum putarit, num id injuste an improbe fecerit ?

Ille verò, inquit Antipater: Quid enim est ali-ud erranti viam non monstrare, (quod Athenis ex-ecrationibus publicis sancitum est) si hoc non est, emptorem pati ruere, & per errorem in maximam fraudem incurrere? Plus etiam est, quam viam non monstrare : nam est scientem in errorem alterum inducere. Diogenes contrà : Num te emere coegit, qui ne hortatus quidem est ? ille, quod non placebat, proscripsit; tu, quod placebat, emisti. Quod si qui proscribunt, villam bonam, beneque ædificatam, non existimantur fefellisse, etiam si illa nec bona est, nec ædificata ratione; multo minus, qui domum non laudârunt : ubi enim judicium emptoris est, ibi fraus venditoris quæ potest esse? Sin autem dictum non omne præstandum est; qued dictum non est, id præstandum putas? Quid verò est stultius, quam venditorem, ejus rei, quam vendat, vitia narrare? Quid autem tam absurdum, quam si domini jussu ita præco prædicet, Domen pestilentem vendo?

Sic ergo, in quibusdam causis dubiis, ex altera parte defenditur honestas; ex altera its

tate dicitur, ut id, quod utile videatur, non modò facere honestum sit, sed etiam non facere turpe. Hæc est illa, quæ videtur utilium fieri cum honestis sæpe dissensio. Quæ dijudicanda sunt: non enim, ut quæreremus, exposuimus, sed ut explicaremus. Non igitur videtur nec frumentarius ille Rhodios, nec hic ædium venditor celare emptores debuisse: neque enim id est celare, quidquid reticeas; sed cum, quod tu scias, id ignorare emolumenti tui causa velis eos, quorum intersit id scire. Hoc autem celandi genus quale sit, & cujus hominis, quis non videt? certè non aperti, non simplicis, non ingenui, non justi non viri boni; versuti potiùs, obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri: hæc tot, & alia plura nonne inutile est vitiorum subire nomina?

XIV. Quòd si vituperandi sunt, qui reticuerunt; quid de iis existimandum est, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Canius, eques Romanus nec infacetus & satis literatus, cùm se Syracusas otiandi (ut ipse dicere solebat,) non negotiandi causa contulisset, dictitabat, se hortulos aliquos velle emere, quò invitare amicos, & ubi se oblectare, sine interpellatoribus posset. Quod cùm percrebuisset, Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed licere uti Canio, si vellet, ut suls; & simul ad cœnam hominem in hortos invitavit in posterum diem. Cùm ille promisisset, tum Pythius, qui esset, ut argentarius, apud omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convocavit, & ab his petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixítque, quid eos facere vellet. Ad cœnam tempore venit Canius: opiparè à Pythio apparatum couvivium: cymbarum ante oculos maltitudo:

pro se quisque, quod ceperat, afferebat: ante pedes Pythii pisces abjiciebantur.

Tum Canius, Quæso, inquit, quid est hoc, Pythi? tantúmne piscium, tantúmne cymbarum? Et ille, Quid mirum, inquit? hoc loco est, Syracusis quidquid est piscium: hæc aquatio: hac villa isti carere non possunt. Incensus Canius cupidistate contendit à Pythio, ut venderet. Gravate ille primò, Quid multa? impetrat; emit homo cupidus & locuples tanti, quanti Pythius voluit; & emit instructos: nomina facit, negotium conficit. Invitat Canius postridie familiares suos: vepit ipse mature: scalmum nullum videt: quærit ex proximo vicino, num feriæ quædam piscatorum essent, quòd eos nullos videret. Nullæ (quod sciam,) inquit ille: sed hîc piscari nulli solent; itaque heri mirabar, quid accidisset. Stomachari Canius, Sed quid faceret? nondum enim Aquilius, collega & familiaris meus, protudent de dela mala familiaris meus protudent de dela mala familiaris de dela mala familiaris meus protudent de dela mala familiaris de dela mala fam lerat de dolo malo formulas: in quibus ipsis cum ex eo quæreretur, quid esset dolus malus, respon-debat, Cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sanè luculenter, ut ab homine perito definiendi. Ergo & Pythius, & omnes aliud agentes, aliud simulantes, perfidi, improbi, malitiosi sunt. Nullum igitur factum eorum potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum.

XV. Quodsi Aquiliana definitio vera est, ex omni vità simulatio dissimulatioque tollenda est: ita, nec

ut emat meliùs, nec ut vendat, quidquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus; ut tutela duodecim tabulis, & circumscriptio adolescentium lege Lætorià; & sine lege, judiciis, in quibus additur, ex fide bonà. Reliquorum autem judiciorum hæc verba

maximé excellunt; in arbitrio rei uxoriæ, melius, aquius: in fiducia, ut inter bonos bene agier. Quid ergo? aut in eo, quod melius, aquius, potest ulla pars inesse fraudis? aut, cum dicitur, inter bonos bene agier, quidquam agi dolosè aut malitiosè potest? Dolus autem malus simulatione & dissimulatione, ut ait Aquilius, continetur. Tollendum est igitur ex rebus contrahendis omne mendacium. Non licitatorem venditor, nec, qui contra se licea tur, emptor opponet: uterque, si ad eloquendum venerit, non plus, quam semel, eloquetur.

Q. quidem Scævola, P. filius, cum postulasset, ut sibi fundus, cujus emptor erat, semel indicaretur, idque venditor ita fecisset, dixit, se pluris æstimare: addidit centum millia. Nemo est. qui hoc viri boni fuisse neget, sapientis negant; ut si minoris, quam potuisset, vendidisset. Hæc igitur est illa pernicies, quòd alios bonos, alios sapientes existimant; ex quo Ennius, ne quidquam sapere sapientem, qui sibi ipse prodesse non quiret. Verè id quidem, si, quid esset prodesse, mihi cum Ennio conveniret. Hecatonem quidem Rhodium, discipulum Panætii, video in iis libris, quos de officiis scripsit Q. Tuberoni, dicere, Sapientis esse nihil contra mores, legis, instituta facientem, habere rationem rei familiaris: neque enim solum nobis divites esse volumus, sed liberis, propinquis, amicis, maximéque reipublicæ: singulorum enim facultates & copia, divitiæ sunt civitatis. Scævolæ factum, de quo paulo antè dixi, placere nullo modo potest: etenim omnino tantum se negat facturum compendii sui causâ, quod non liceat. Huic nec laus magna tribuenda, nec gratia est. Sed sive simulatio & dissimulatio dolus malus est, perpance res sunt, in quibus dolus iste malus non

versetur: sive vir bonus est is, qui prodest, quibus potest, nocet nemini; certè istum virum bonum non facilè reperimus. Nunquam igitur est utile peccare, quia semper est turpe: & quia semper est bonestum, virum bonum esse, semper est utile.

XVI. Ac de jure quidem prædiorum sancitum est apud nos jure civili, ut in his vendendis vitia dicerentur, quæ nota essent venditori. Nam, cum ex duodecim tabulis satis esset ea præstari, quæ essent linguâ nuncupata, quæ qui inficiatus esset, dupli pænam subiret; à jurisconsultis etiam reticentia pœna est constituta: quidquid enim esset in prædio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, præstari oportere. Ut, cum in arce augurium augures acturi essent, jussisséntque T. Claudium Centumalum, qui ædes in Cœlio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo officeret auspiciis; Claudius proscripsit insulam: vendidit: emit P. Calpurnius Lanarius: huic ab auguribus illud idem denuntiatum est. Itaque Calpurnius, cum demolitus esset, cognôssétque Claudium ædes postea proscripsisse, quam esset ab auguribus demoliri jussus, arbitrum illum adegit, quidquid sibi dare, facere oporteret cx fide bonā. M. Cato sententiam dixit, hujus nostri Catonis pater; ut enim cæteri ex patribus, sic, qui lumen illud progenuit, ex filio est nominandus: is igitur judex ita pronuntiavit; Cùm in venundando rem eam scisset, & non pronuntiåsset, emptori damnum præstari oportere. Igitur ad fidem bonam statuit pertinere, notum esse emptori vitium, quod nõsset venditor.

Quòd si rectè judicavit, non rectè frumentarius ille, non rectè ædium pestilentum venditor tacuit. Sed hujusmodi reticentiæ jure civili omnes comprehendi non possunt; quæ autem possunt, diligenter tenentur. M. Marius Gratidianus, propinquus noster, C. Sergio Oratæ vendiderat ædes eas, quas ab eodem ipse paucis antè annis emerat. Hæ Sergio serviebant: sed hoc in mancipio Marius non dixerat. Adducta res in judicium est. Oratam Crassus, Gratidianum defendebat Antonits. Jus Crassus urgebat: quod vitii venditor nom dixisset sciens, id oportere præstari. Æquitatem Antonius: quoniam id vitium ignotum Sergio non fuisset, qui illas ædes vendidisset, nihil fuisse necesse dici: nec eum esse deceptum, qui id, quod emerat, quo jure esset, teneret. Quorsum hæc? ut illud intelligas, non placuisse majoribus nostris astutos.

astutos.

XVII. Sed alifer legis, aliter philosophi tollunt astutias: leges, quatenus manu tenere possunt; philosophi, quatenus ratione & intelligentia. Ratio igitur hoc postulat, ne quid insidiosè, ne quid simulatè, ne quid fallaciter. Súntne igitur insidiæ, tendere plagas, etiam si excitaturus non sis, nec agitaturus? ipsæ enim feræ nullo insequente sæpe insidunt: sic tu ædes proscribas; tabulam, tanquam plagam, ponas; domum propter vitia vendas; in eam aliquis incurrat imprudens; hoc quanquam video, propter depravationem consuetudinis, neque more turpe haberi, neque aut lege sanciri aut jure civili; tamen naturæ lege sancitum est: societas enim est (quod etsi sæpe dictum est; dicendum tamen est sæpius) latissimè quidem quæ pateat, hominum inter homines; interior eorum, qui ejusdem gentis sunt; propior eorum, qui ejusdem civitatis. Itaque majores aliud jus gentium, aliud jus civile esse voluerunt; quod civile, non idem continuò gentium; quod

sutem gentium, idem civile esse debet. Sed nos sutem gentium, idem civile esse debet. Sed nos veri juris germanæque justitiæ solidam & expressam effigiem nullam tenemus; umbrå & imaginibus utimur: eas ipsas utinam sequeremur! feruntur enim ex optimis naturæ & veritatis exemplis. Nam quanti verba illa, uti ne propter te, fulémve tuam captus fraudatúsve sim? quàm illa aurea, utinter bonos bene agier oportet, & sine fraudatione! Sed, qui sint boni, & quid sit bene agi, magna questio est. Qu. quidem Scævola, pontifex maximus, summam vim dicebat esse in omnibus

iis arbitriis, in quibus adderetur, ex fide bonû; fideíque bonæ nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, loca-tis, quibus vitæ societas continetur: in his magni esse judicis statuere, (præsertim cum in plerisque essent judicia contraria,) quid quemque cuique præstare oporteret.

Quocirca astutiæ tollendæ sunt, eaque malitia, quæ vult illa quidem videri se esse prudentiam, sed abest ab ea distatque plurimum: prudentia est enim locata in delectu bonorum & malorum; malitia (si omnia, quæ turpia sunt, mala sunt) mala bonis anteponit. Nec verò in prædiis solum jus civile, ductum à naturâ, malitiam fraudémque civile, dictum a natura, mantiam traumenque vindicat; sed etiam in mancipiorum venditione fraus venditoris omnis excluditur: qui enim scire debuit de sanitate, de fugâ, de furtis, præstat edicto Ædilum. Heredum alia causa est. Ex quo intelligitur, quoniam juris natura fons sit, hoc secundúm naturam esse, neminem id agere, ut ex alterius prædetur inscientiâ: nec ulla pernicies viæ major invenire potest, quàm in malitiâ simu-latio intelligentiæ: ex quo ista innumerabilia nas-

cuntur, ut utilia cum honestis pugnare videantur quotus enim quisque reperietur, qui impunitate & ignoratione omnium proposită, abstinere possit iniuriă?

XVIII. Periclitemur, si placet, in iis quidem exemplis, in quibus peccari vulgus hominum fortasse non putat. Neque enim de sicariis, veneficis, testamentariis, furibus, peculatoribus hoc loco disserendum est; qui non verbis sunt & disputatione philosophorum, sed vinculis & earcere fatigandi: sed hæc consideremus, quæ faciunt ii, qui habentur honi.

L. Minucii Basili, locupletis hominis, falsum testamentum quidam è Græcià Romam attulerunt: quod quo facilius obtinerent, scripserunt heredes secum M. Crassum, & Qu. Hortensium, homines ejusdem ætatis potentissimos: qui, cum illud falsum esse suspicarentur, sibi autem nullius essent conscii culpæ, alieni facinoris munusculum non repudiaverunt. Quid ergo? satin' hoc est, ut non deliquisse videantur? mihi quidem non videtur: quanquam alterum amavi vivum, alterum non odi mortuum. Sed cum Basilius M. Satrium, sororis mortuum. Sed cum Basilius M. Satrium, sororis filium, nomen suum ferre voluisset, eumque fecisset heredem; hunc dico patromem agri Piceni & Sabini; (ô turpem notam temporum illorum!) num erat æquum, principes cives rem habere, ad Satrium nihil præter nomen pervenire? Etenim si is, qui non defendit injuriam neque propulsat à suis, cum potest, injustè facit (ut in primo libro disserui;) qualis habendus est is, qui non modò non repellit, sed etiam adjuvit injuriam? Mihi quidem etiam veræ hereditates non honestæ videntur, si sint malitiosis blanditiis officierum; non vertate sint malitiosis blanditiis officiorum; non veritate sed simulatione quesitee. Atqui in talibus rebus,

alind utile interdum, aliud honestum videri solet. Falsò: nam eadem utilitatis, quæ honestatis est regula: qui hoc non perviderit, ab hoc nulla fraus aberit, nullum facinus: sic enim cogitans, Est istuc quidem honestum, verum hoc expedit, res à naturà copulatas audebit errore divellere; qui fons est fraudium, maleficiorum, scelerum omnium.

XIX. Itaque si vir bonus habeat hanc vim, ut, si digitis concrepuerit, possit in locupletium testamenta nomen ejus irrepere ; hac vi non utatur, ne si exploratum quidem habeat, id omnino neminem unquam suspicaturum. At dares hanc vim M. Crasso, ut digitorum percussione heres posset scriptus esse, qui re verà non esset heres, in foro, mihi crede, saltaret. Homo autem justus, isque, quem sentimus virum bonum, nibil cuiquam, quod in se, transferat, detrahet. Hoc qui admiratur, is se, quid sit vir bonus, nescire fateatur. At verò si quis voluerit animi sui complicatam notionem evolvere, jam se ipse doceat, eum virum bonum evolvere, jam se ipse doceat, eum virum bonum esse, qui prosit quibus possit, noceat nemini, nisi lacessitus injurià. Quid ergo? hic non noceat, qui quodam quasi veneno perficiat, ut veros heredes moveat, in eorum locum ipse succedat? Non igitur faciat (dixerit quis) quod utile sit, quod expediat? Immò intelligat, nihil nec expedire, nec utile esse, quod sit injustum. Hoe qui non didicerit, bonus vir esse non poterit.

Fimbriam consularem audiebam de patre nostro puer judicem M. Lutatio Pinthiæ fuisse, equiti Romano sanè honesto, cùm is sponsionem fecisset, ni bonus vir esset: itaque ei dixisse Fimbriam, se illam rem nunquam judicaturum; ne aut spoliaret famâ probatum hominem, si contrà judicâsset; aut statuisse videretur, virum bonum aliquem esse,

cum ea res innumerabilibus officiis & laudibus contineretur. Huic igitur viro bono, quem Fimbria etiam, non modò Socrates noverat, nullo contineretur. Huic igitur viro bono, quem r'imbria etiam, non modò Socrates noverat, nullo modo videri potest quidquam esse utile, quod non honestum sit. Itaque talis vir non modò facere, sed ne cogitare quidem quidquam audebit, quod non audeat prædicare. Hæc nonne est turpe dubitare philosophos, quæ ne rustici quidem dubitent? à quibus natum est id, quod jam contritum est vetustate proverbium: cum enim fidem alicujus bonitatémque laudant, dignum esse dicunt, quicum in tenebris mices. Hoc quam habet vim, nisi illam, nihil expedire, quod non deceat, etiam si id possis nullo refellente obtinere? Vidésne igitur, hoc proverbio neque Gygi illi posse veniam dari, neque huic, quem paulo antè fingebam, digitorum percussione hereditates omnium posse convertere? ut enim, quod turpe est, id quamvis occultetur, tamen honestum fieri nullo modo potest; sic, quod honestum non est, id utile ut sit, effici non potest adversante & repugnante naturà.

XX. At enim, cum permagna præmia sunt, est causa peccandi. C. Marius, cum à spe consulatûs longè abesset, & jam septimum annum post præ-

XX. At enim, cùm permagna præmia sunt, est causa peccandí. C. Marius, cùm à spe consulatûs longè abesset, & jam septimum annum post præturam jaceret, neque petiturus unquam consulatum videretur, Qu. Metellum, cujus legatus erat, summum virum & civem, cùm ab eo, imperatore suo, Romam missus esset, apud populum Romanum criminatus est, bellum ducere; si se consulem fecissènt, brevi tempore aut vivum aut mortuum Jurgurtham se in potestatem populi Romani redacturum. Itaque factus est ille quidem consul; sed à fide justitiàque discessit, qui optimum & gravissimum civem, cujus legatus & à quo missus esset, in invidiam falso crimine adduxerit.

Ne noster quidem Gratidianus officio boni viri functus est tum, cum prætor esset, collegiumque prætorum tribuni plebis adhibuissent, ut res nummaria de communi sententia constitueretur: jactabatur enim temporibus illis nummus, sic ut nemo posset scire, quid haberet. Conscripserunt communiter edictum cum pænâ atque judicio ; constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem descenderent: & cæteri quidem alius alio; Marius à subselliis in rostra rectà, idque, quod communiter compositum fuerat. solus edixit : & ea res, si quæris, ei magno honori fuit ; omnibus vicis statvæ : ad eas thus & cerei : quid multa? nemo unquam multitudini fuit carior.

Hæc sunt, quæ conturbant homines in deliberatione nonnunquam, cum id, in quo violatur æquitas, non ita magnum; illud autem, quod ex eo par-itur, permagnum videtur: ut Mario, præripere collegis & tribunis plebis popularem gratiam, non ita turpe; consulem ob eam rem fieri, quod sibi tunc proposuerat, valde utile videbatur. Sed omnium una regula est, quam tibi cupio esse notissimam : Aut illud, quod utile videtur, turpe ne sit; aut, si turpe est, ne videatur esse utile. Quid igitur? possumusne aut illum Marium virum bonum judicare, aut hunc? Explica atque execute intelligentiam tuam, ut videas, quæ sit in eå species, forma, & notio viri boni. Cadit ergo in virum bonum mentiri emolumenti sui causa, criminari, præripere, fallere? nihil profectò minus. Est ergo ulla res tanti, aut commodum ullum tam expetendum, ut viri boni & splendorem & nomen amittas? quid est, quod afferre tantum utilitas ista, quæ dicitur, possit, quantum auferre, si boni virl nomen eripuerit, fidem justitiamque detraxe-

rit ? Quid enim interest, utrum ex homine se quis conferat in belluam, an in hominis figura immani-

tatem gerat belluæ?

XXI. Quid? qui omnia recta & honesta negli-gent, dummodo potentiam consequantur, nonne idem faciunt quod is, qui etiam socerum habere voluit eum, cujus ipse audacia potens esset? Utile ei videbatur plurimum posse alterius invidia: id quà injustum in patriam, quàm inutile, quàm turpe esset, non videbat. Ipse autem socer in ore semper Græcos versus de Phænissis habebat, quos dicam ut potero, inconditè fortasse, sed tamen ut res possit intelligi :

Nam, si violandum est jus, regnandi gratita Violandum est : aliis rebus pietatem colas. Capitalis Eteocles, vel potius Euripides, qui id unum, quod omnium sceleratissimum fuerat, exce-

perit.

Quid igitur minuta colligimus, hereditates, mer-caturas, venditiones fraudulentas? Ecce tibi, qui rex populi Romani, dominúsque omnium gentium esse concupierit, idque perfecerit. Hanc cupiditatem si honestam quis esse dicit, amens est: pro-bat enim legum & libertatis interitum, earumque oppressionem tetram & detestabilem, gloriosam putat. Qui autem fatetur, honestum non esse in ea civitate, quæ libera fuit, quæque esse debeat, regnare, sed ei, qui id facere possit, esse utile; quâ hunc objurgatione; aut quo potius convicio à tanto errore coner avellere? potest enim (dii immortore coner avellere) tales!) cuiquam esse utile fædissimum & teterrimum parricidium patriæ; quamvis is, qui se eo obstrinxerit, ab oppressis civibus Parens' nominetur? Honestate igitur dirigenda utilitas est, & quidem sic, ut hæc duo verbo inter se discrepare, re tamen unum sonare, videantur.

Non habeo ad vulgi opinionem, quæ major utilitas, quam regnandi, esse posset: nihil contra inutilius ei, qui id injustè consecutus sit, invenio, cum ad everitatem cæpi revocare rationem: possunt enim cuiquam esse utiles angores, solicitudines, diurni & nocturni metus, vita insidiarum periculorúmque plenissima?

Multi iniqui atque infideles regno, pauci sunt

boni,
inquit Accius. At cui regno ? quod, à Tantalo & Pelope proditum, jure obtinebatur. Nam quanto plures ei regi putas, qui exercitu populi Romani populum ipsum Romanum oppressisset, civitatémque non modò liberam, sed etiam gentibus imperantem, servire sibi coegisset? Hunc tu quas conscientiæ labes in animo censes habuisse? quæ vulnera? Cujus autem vita ipsi potest utilis esse, cum ejus vitæ ea conditio sit, ut, qui illam eripuerit, in maximâ & gratiâ futurus sit & gloriâ? Quòd si hæc utilia non sunt, quæ maximè videntur, quia plena sunt dedecoris ac turpitudinis; satis persuasum esse debet, nibil es se utile, quod non honestum sit.

XXII. Quanquam id quidem. cum sæpe alià.

se utile, quod non honestum sit.

XXII. Quanquam id quidem, cum sæpe alia, tum Pyrrhi bello à C. Fabricio, consule iterum, & a senatu nostro judicatum est. Cum enim rex Pyrrhus populo Romano bellum ultro intulisset, cumque de imperio certamen esset cum rege generoso ac potente; perfuga ab eo venit in castra Fabricii, eque est pollicitus, si præmium sibi proposuisset, se, ut clam venisset, sic clam in Pyrrhu castra rediturum, & eum veneno necaturum. Hune Fabricius reducendum curavit ad Pyrrhum; idene factum eius à senatu landatum est. Atqui sic factum ejus à senatu laudatum est. Atqui siciem utilitatis opinionèmque quærimus, magnum illud bellum perfuga unus, & gravem adversarium imperii sustulisset: sed magnum dedecus & flagitium, quicum laudis certamen fuisset, eum non virtute, sed scelere superatum.

tute, sed scelere superatum.
Utrum igitur utilius vel Fabricio, qui talis in hac urbe, qualis Aristides Athenis fuit, vel senatui nostro, qui nunquam utilitatem à dignitate sejunxit, armis cum hoste certare, an venenis? Si gloriæ causa imperium expetendum est, scelus absit, in quo non potest esse gloria : sin ipsæ opes expetuntur quoquo modo, non poterunt utiles esse cuna insamiâ. Non igitur utilis illa L. Philippi, Qu. filii, sententia: Quas civitates L. Sylla, pecuniâ acceptâ, ex senatusconsulto liberavisset, ut hæ rursus vectigales essent; neque his pecuniam, quam pro libertate dederant, redderemus. Est quam pro libertate dederant, redderemus. Est senatus ei assensus: turpe imperio: piratarum enim melior fides, quam senatūs. At aucta vectigalia; utile igitur. Quousque audebunt dicere quidquam utile, quod non honestum? Potest autem ulli imperio, quod gloria fultum esse debet & benevolentia sociorum, utile esse odium & infamia? Ego etiam cum Catone meo sæpe dissensi: nimis mihi præfractè videbatur ærarium vectiga-liaque defendere, omnia publicanis negare, multa sociis: cum in hos benefici esse deberemus; cum illis sic agere, ut cum colonis nostris soleremus; eoque magis, quo illa ordinum conjunctio ad salutem reipublicæ pertinebat. Malè etiam Curio; cum causam Transpadanorum æquam esse dioebat, semper autem addebat, Vincat utilitas. Potius diceret, non esse æquam, quia non esset utilis rei-publicæ, quam, cum utilem esse diceret, non esse equam fateretur.

XXIII. Plenus est sextus liber de officiis Hecatonis talium quæstionum : Sitne boni viri in max-ima caritate annonæ familiam non alere. In utramque partem disputat : sed tamen ad extremum utilitate putat officium dirigi magis, quam humanitate. Quærit, si in mari jactura facienda sit, equine pretiosi potius jacturam faciat, an servuli vilis ? Hîc aliò res familiaris, aliò ducit human-

equine pretiosi potius jacturam faciat, an servuli vilis? Hic aliò res familiaris, aliò ducit humanitas. Si tabulam de naufragio stultus arripuerit, extorquebitne eam sapiens, si potuerit? Negat, quia sit injurium. Quid? dominus navis eripiétme suum? Minimè: non plus, quam si navigantem in alto ejicere de navi velit, quia sua sit: quoad enim perventum sit eò, quò sumpta navis est, non domini est navis, sed navigantium.

Quid si in una tabula sint duo naufragi hique sapientes, sibine utervis rapiat, an alter cedat alteri? Cedat verò; sed ei, cujus magis intersit vel sua, vel reipublicæ causa vivere. Quid si hæc paria in utroque? Nullum erit certamen, sed, quasi sorte aut micando victus, alteri cedat alter. Quid si pater fana expilet, cuniculos agat ad ærarium: indicétne id magistratibus filius? Nefas id quidem est: quin etiam defendat patrem, si arguatur. Non igitur patria præstat omnibus officiis? Immò verò: sed ipsi patriæ conducit pios cives habere in parentes. Quid si tyrannidem occupare, si patriam prodere conabitur pater? silebitne filius? Immò verò obsecrabit patrem, ne id faciat: si nihil proficiet, accusabit, minabitur etiam: ad extremum, si ad perniciem patriæ res spectabit, patriæ salutem anteponet saluti patris. tris.

Quærit etiam, si sapiens adulterinos nummos acceperit imprudens pro bonis; cum id resciêrit,

soluturusne sit eos, si cui debeat, pro bonis? Diogenes ait; Antipater negat, cui potius assentior. Qui vinum fugiens vendat sciens, debeatne dicere ? Non necesse putat Diogenes: Antipater viri boni existimat. Hec sunt quasi controversa jura Stoicorum. In mancipio vendendo dicendane vitia, non ea, quæ nisi dixeris, redhibeatur mancipium jure civili; sed hæc, mendacem esse; aleaterem, furacem, ebriosum. Alteri dicenda videntur; alteri non videntur. Si quis aurum vendens, orichalcum se putet vendere, indicétne ei vir bonus, aurum illud esse ? an emat denario, quod sit mille denariûm? Perspicuum jam est, & quid mihi videatur, & que sit inter eos philosophos, quos nominavi, controversia.

XXIV. Pacta & promissa sempérne servanda sint, quæ nec vi, nec dolo malo (ut prætores solent) facta sint? si quis medicamentum cuipiam dederit ad aquam intercutem, pepigeritque, ne illo medicamento unquam posteà uteretur; si eo medicamento sanus factus fuerit, & annis aliquot pòst inciderit in eundem morbum, nec ab eo, quicum pepigerat, impetret, ut item eo liceat uti; quid faciendum sit? Cum sit is inhumanus, qui non consedat uti, nec ei quidquam fiat injuriæ; vitæ &

saluti consulendum est.

Quid ? sì quis sapiens rogatus sit ab eo, qui eum heredem faciat, cum ei testamento sestertium millies relinquatur, ut antè, quam hereditatem adeat. luce palam in foro saltet, idque se facturum promiserit, quòd aliter eum heredem scripturus ille non esset: faciat, quod promiserit, necne? Promisisse nollem, & id arbitror fuisse gravitatis: sed, quoniam promisit, si saltare in foro turpe ducet, honestiis mentietur, si ex hereditate nihil ceperit, quam

si ceperit: nisi forte eam pecuniam in reipublicæ magnum aliquod tempus contulerit, ut vel saltare eum, cum patriæ consulturus sit, turpe non sit.

XXV. Ac ne illa quidem promissa servanda sunt, quæ non sunt iis ipsis utilia, quibus illa promiseris. Sol Phaethonti filio (ut redeamus ad fabulas) facturum se esse dixit, quidquid optasset: optavit ut in currum patris tolleretur: sublatus est; atque is antè, quam constitit, ictu fulminis deflagravit. Quantò meliùs fuerat, in hoc, promissum patris non esse servatum? Quid, quòd Theseus exegit promissum à Neptuno? cui cum tres optationes Neptunus dedisset, optavit interitum Hippolyti filii sui, cum is patri suspectus esset de novercà: quò optato impetrato Theseus in maximis fuit luctibus.

Quid? Agamemnon cum devovisset Dianæ, quod in suo regno pulcherrimum natum esset illo anno, immolavit Iphigeniam, qua nihil erat eo qu'idem anno natum pulchrius. Promissum potius non faciendum, quam tam tetrum facinus admittendum fuit. Ergo & promissa non facienda nonnunquam. Neque semper deposita reddenda: Si gladium quis apud te sanâ mente deposuerit, repetat insaniens : reddere, peccatum sit; non reddere, officium. Quid? si is, qui apud re pecuniam deposucrit, bellum inferat patriæ, reddasne depositnm? non credo: facias enim contra rempublicam, que debet esse carissima. Sic multa, que honesta natura videntur esse, temporibus fiunt non honesta. Facere promissa, stare conventis, reddere deposita, commutata utilitate, fiunt non honesta. Ac de iis quidam, quæ videntur esse utilitates contra justitiam simulatione prudentiæ,

Sed quoniam à quatuor fontibus honestatis primo libro officia duximus, eisdum versabimur, cùm docebimus, ea,quæ videntur esse utilia, neque sunt, quàm sint virtutis inimica. Ac de prudentià quidem, quam vult imitari malitia; itemque de justitià, quæ semper est utilis, disputatum est. Reliquæ sunt duæ partes honestatis; quarum altera in animi excellentis magnitudine & præstantià cernitur, altera in conformatione & moderatione continentiæ & temperantiæ.

XXVI. Utile videbatur Ulyssi, ut quidem poetæ tragici prodiderunt: nam apud Homerum, optimum auctorem, talis de Ulysse nulla suspicio est: sedinsimulant eum tragædiæ, simulatione insaniæ militiam subterfugere voluisse. Non honestum consilium. At utile (ut aliquis fortasse dixerit) regnare, & Ithacæ vivere otiosè cum parentibus, cum uxore, cum filio: Ullum tu decus in quotidianis periculis & laboribus cum hac tranquillitate conferendum putas? Ego verò istam contemnendam & abjiciendam; quoniam, quæ honesta non sit, ne utilem quidem esse arbitror. Quid enim auditurum putas fuisse Ulyssem, si ni illâ simulatione perseverasset? qui cum maximas res gesserit in bello, tamen hæc audiat ab Ajace;

Cuju' ipse princeps jurisjurandi ficit, Quod omnes scitis, solus neglexit fidem. Furere assimulant ; ne coiret, institit. Quòd ni Palamedis perspicax prudentia Istius peroepset malitiosam audaçiam, Fide sacratum jus perpetuò falleret.

Fide sacratum jus perpetud falleret.
Illi verò non modò cum hostibus, verùmetiam cum
factibus (id quod fecit) dimicare melius fuit, quàm

deserver consentientem Græciam ad bellum barbaris inferendum.

Sed dimittamus & fabulas, & externa; ad remfactam, nostrămque veniamus. M. Atilius Regulus, cum consul iterum in Africâ ex insidiis captus esset, duce Xantippo Lacedæmonio, imperatore autem patre Annibalis Hamilcare, juratus missus est ad senatum,ut,nisi redditi essent Pœnis captivi nobiles quidam, rediret ipse Carthaginem. Is, cum Romam venisset, utilitatis speciem videbat; sed eam, ut res declarat, falsam judicavit: quæ erat talis; manere in patriâ, esse domi suæ cum uxore, cum liberis; quam calamitatem accepisset in bello, communem fortunæ bellicæ judicantem, tenere consularis dignitatis gradum: quis hæc neget esse utilia? quid censes? magnitudo animi & fortitudo negat.

XXVII. Num locupletiores quæris auctores? harum enim est virtutum proprium, nil extimescere, omnia humana despicere, nihil, quod homini accidere possit, intolerandum putare. Itaque quid fecit? In senatum venit, mandata exposuit; sententiam ne diceret, recusavit: quamdiu jurejurando hostium teneretur, non esse se senatorem. Atque illud etiam (O stultum hominem, dixerit, quispiam, & repugnantem utilitati suæ!) reddi captivos negavit esse utile: illos enim adolescentes esse, & bonos duces; se jam confectum senectute: cujus cum valuisset auctoritas, captivi retenti sunt, ipse Carthaginem rediit: neque eum caritas patriæ retinuit, nec suorum: Neque verò tum ignorabat, se ad crudelissimum hostem, & ad exquisita supplicia proficisci: sed jusjurandum conservandum putabat. Itaque tum, cum vigilando necabatur, erat in meliore causâ, quàm si domi senex captivus.

perjuris consularis remansisset. At stulte, qui non modò non censuerit captivos remittendos, verim etiam dissuaserit. Quomodo stulte? etiamne si reipublicæ conducebat? potest autem, quod intulle reipublicæ sit, id cuiquam civi utile esse?

XXVIII. Pervertunt homines ea, quæ sumt fundamenta naturæ, cum utilitatem ab honestate

fundamenta nature, cum utilitatem ao nonestate sejungunt. Omnes enim expetimus utilitatem, ad esmque rapimur, nec sacere aliter ullo modo possumus: nam quis est, qui utilia sugiat? aut quis potius, qui ea non studiosissime persequatur? sed, quia nusquam possumus, nisi in laude, decore, honestate utilia reperire, propterea illa prima & summa habemus; utilitatis nomen non

tam splendidum, quam necessarium ducimus.

Quid est igitur, dixerit quis, in jurejurando?

num iratum timemus Jovem? At hoc quidem commune est omnium philosophorum, (non eorum modò, qui deum nihil habere ipsum negotii, di-cunt, & nihil exhibere alteri; sed corum etiam, cunt, & mini exhibere alteri; sed corum etiam, qui deum semper agere aliquid & moliri volunt,) nunquam nec irasci deum, nec nocere. Quid autem iratus Jupiter plus nocere potuisset; quam nocuit sibi ipse Regulus? Nulla igitur vis fuit religionis, que tantam utilitatem præverteret. An ne turpiter faceret? Primum, minima de malis: num igitur tantum mali turpitudo ista habebat, quantum ille cruciatus? Deinde illud etiam apud Accium,
Freguet fidem. Neque deti, neque do infideli

cuiquam,

quanquam ab impio rege dicitur, luculente tamen dicitur.

Addunt etiam, quemadmodum nos dicamus, vi-deri quedam utilia, que non sint; sic se dicere,

videri quædam honesta, quæ non sint: ut hoe ip-sum videtur honestum, conservandi juriejurandi causa ad cruciatum revertisse, sed fit non hones-tum; quia, quod per vim hostium esset actum, ra-tum esse non debuit. Addunt etiam, quidquid valde utile sit, id fieri honestum, etiam si antea non videretur. Hæc ferè contra Regulum. Sed prima videamus.

prima videamus.

XXIX. Non fuit Jupiter metuendus, ne iratus moceret, qui neque irasci solet, neque nocere. Hæc quidem ratio non magis contra Regulum, quam contra omne junjurandum valet. Sed in jurejurande, non qui metus, sed que vis sit, debet intelligi: est enim junjurandum affirmatio religiosa: qued autem affirmate, quasi deo teste, promiseris, id tenendum est: jam enim non ad iram decrum, quæ nulla est; sed ad justitiam & ad fidem pertinet: nam præclarè Ennius;

O Fides alma, apta pinnis, & Jusjarandum Javis!

Qui igitur Jusiarandum violat, is Fidem violat, quam in Capitolio vicinam Jovis optimi maximi (ut in Catonis oratione est) majores nostri esse voluerunt.

At enim ne iratus quidem Jupiter plus Regulo nocuisset, quâm sibi nocuit ipse Regulus. Certe, si nihil malum esset, nisi dolere. Id autem non si mini maium esset, msi dolere. Id autem non modò non summum maium, sed ne maium quidem esse, maximà auctoritate philosophi affirmant: quorum quidem testem non mediocrem, sed haud scio an gravissimum, Regulum nolite, queso, vituperare: quem enim locupletiorem querimus, quam principem populi Romani, qui retinendi officii causà cruciatum suberrit voluntanti antirium? Nam quod aiunt, minima de malia, id est,

ut turpiter potius, quam calamitose: An est ul-lum majus malum turpitudine? quæ si in deformi-tate corporis habet aliquid offensionis, quanta illa ·depravatio & fœditas turpificati animi debet vi-. deri ?

Itaque, nervosiùs qui ista disserunt, solùm audent malum dicere id, quod turpe sit; qui autem remissids, hi tamen non dubitant summum malum dicere. Nam illud quidem,

Neque dedi, neque do fidem infideli cuiquam, ideirco recte a poeta; quia, cum tractaretur Atreus, personæ serviendum fuit. Sed si hoc sibi sumunt, nullam esse fidem, quæ infideli data sit,

videant, ne quæratur latebra perjurio.

Est autem jus etiam bellicum, fidesque jurisjurandi sæpe cum hoste servanda: quod enim ita juratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est: quod aliter, id si non feceris, nullum est perjurium; ut, si prædonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus est, ne si juratus quidem 'id non feceris: nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium: cum hoc nec fides debet, nec jusiurandum esse commune. Non enim falsum jurare, perjurare est; sed, quod ex animi tui sententia juraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere, perjurium est: scitè enim · Euripides,

Juravi linguâ, mentem injuratam gero.

Regulus verò non debuit conditiones pactionésque bellicas & hostiles perturbare perjurio: cum justo enim & legitimo hoste res gerebatur; adversos quem & totum jus feciale, & multa sunt jura com--munia: quod ni ita esset, nunquam claros viros se-, natus vinctos hostibus dedidisset.

XXX. At verò T. Veturius & Sp. Postumius, cum iterum consules essent, quia, cum male pug-natum apud Caudium esset, legionibus nostris sub jugum missis, pacem cum Samnitibus fecerant, dediti sunt his: injussu enim populi senatüsque dediti sunt his: injussu enim populi senatusque fecerant. Eodémque tempore Tib. Numicius, Qu. Mælius, qui tum tribuni plebis erant, quod corum auctoritate pax erat facta, dediti sunt, ut pax Samnitium repudiaretur. Atque hujus deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor & auctor fuit. Quod idem multis annis post C. Mancinus; qui, ut Numantinis, quibuscum sine senatûs auctoritate fœdus fecerat, dederetur, rogationem suasit eam, quam L. Furius, & Sex. Atilius ex senatusconsulto ferebant; qua accepta, est hostibus deditus. Honestiùs hic, quam Qu. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, deprecante, accepta lex non est. Hîc ea, quæ vi-debatur utilitas, plus valuit, quam honestas : apud superiores, utilitatis species falsa, ab honestatis auctoritate superata est.

At non debuit ratum esse, quod erat actum per vim. Quasi verò forti viro vis possit adhiberi. Cur igitur ad senatum proficiscebatur, cum præsertim de captivis dissuasurus esset? Quod maximum in eo est, id reprehenditis: non enim suo judicio stetit sed suscepit causam, ut esset judicium senatûs; cui nisi ipse auctor fuisset, captivi profectò Pœnis redditi essent: ita incolumis in patria Regulus restitisset: quod quia patriæ non utile putavit, idcirco sibi honestum & sentire illa & pati credidit. Nam quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri honestum: immò verò esse, non fieri: est enim nihil utile, quod idem non hones-

tum: nec quia utile, honestum est; sed quia honestum, utile.

XXXI. Quare, ex multis mirabilibus exemplis, haud facile quis dixerit hoc exemplo aut laudabilius, aut præstantius. Sed ex tota hac laude Reguli unum illud est admiratione dignum, quòd captivos retinendos censuerit: nam, quòd rediit, nobis nunc mirabile videtur; illis quidem temporibus aliter facere non potuit : itaque ista laus non est hominis, sed temporum; nullum enim vinculum ad adstringendam fidem jurejurando majores arctius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim tabulis; indicant sacratz; indicant fœdera, quibus etiam cum hoste devincitur fides; indicant notiones animadversionésque censorum, qui nullà de re diligentius, quam de jurejurando. iudicabant.

L. Manlio, A. filio, cum dictator fuisset, M. Pomponius tribunus plebis diem dixit, quòd is paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset: criminabatur etiam, quod Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus, ab hominibus relegâsset, & rure habitare jussisset: quod cum audivisset adolescens filius negotium exhiberi patri, accurrisse Romam, & cum primâ luce Pomponii domum venisse dicitur: cui cum esset nunciatum; quòd illum iratum allaturum ad se aliquid contra patrem arbitraretur, surrexit è lectulo, remotisque arbitris ad se adolescentem jussit venire: at ille, ut ingressus est, confestim glactum distrinxit, juravitque, se illum statim interfecturum, nisi jus-jurandum sibi dedisset, se patrem missum esse facturum. Juravit, hoc coactus terrore Pompo-nius: rem ad populum detulit: docuit, cur sibi causa desistere necesse esset: Manlium missum fecit: tantum temporibus illis jusjurandum valebat. Atque hic T. Manlius is est, qui ad Anienem, Galli, quem ab eo provocatus occiderat, torque detracto, cognomen invenit; cujus tertio consulatu Latini ad Veserim fusi & fugati: magnus vir in primis, & qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in filium.

XXXII. Sed, ut laudandus Regulus in conservando jurejurando, sic decem illi, quos post Cannensem pugnam juratos ad senatum misit Annibal, se in castra redituros ea, quorum potiti erant Pœni, nisi de redimendis captivis impetravissent: si non redierunt, vituperandi. De quibus non omnes uno modo: nam Polybius, bonus auctor in primis, scribit, ex decem nobilissimis, qui tum erant missi, novem revertisse, à senatu re non impetratà; unum ex decem, qui, paulo post quam egressus erat è castris, redisset, quasi aliquid esset oblitus, Rome remansisse: reditu enim in castra liberatum se esse jurejurando interpretabatur. Non rectè; fraus enim adstringit, non dissolvit perjurium. Fuit igitur stulta calliditas perversè imitata prudentiam. Itaque decrevit senatus, ut ille veterator & callidus vinctus ad Annibalem duceretur. Sed illud maximum': octo hominum millia tenebat Annibal, non quos in acie cepis-set, aut qui periculo mortis diffugissent, sed qui relicti in castris suissent à Paulo & Varrone consulibus : eos senatus non censuit redimendos, cúm id parvâ pecunia beri posset: ut esset insitum milîtibus nostris aut vincere aut emori. Quâ quidem re auditâ, fractum animum Annibalis scripsit idem; quòd senatus populàsque Romanus rebus afflictis tam excelso animo fuisset. Sic honestatis comparatione, ea, quæ videntur utilia, vincuntur. Acilius autem, qui Græcè scripsit historiam, plures ait fuisse, qui in castra revertissent, eâdem fraude, ut jurejurando liberarentur; eósque à censoribus, omnibus ignominiis notatos.

Sit jam hujus loci finis: perspicuum est enim, ea, quæ timido animo, humili, demisso fractoque fiant (quale fuisset Reguli factum, si aut de captivis, quod ipsi opus esse videretur, non quod reipublicæ, censuisset, aut domi remanere voluisset, non esse utilia, quia sint flagitiosa, fæda, turpia.

XXXIII. Restat quarta pars, quæ decore, moderatione, modestiå, continentiå, temperantiå continetur. Potest igitur quidquam esse utile, quod sit huic talium virtutum choro contrarium? Atqui ab Aristippo Cyrenaici atque Annicerii philos-ophi nominati, omne bonum in voluptate posue-runt; virtutémque censuerunt ob eam rem esse laudandam, quòd efficiens esset voluptatis: quibus obsoletis floret Epicurus, ejusdem fere adjutor auctórque sententiæ. Cum his, viris equísque, ut di-citur, si-honestatem tueri ac retinere sententia est, decertandum est : nam si non modò utilitas, sed vita omnis beata, corporis firmâ constitutione, sed vita omnis beata, corporis firma constitutione, ejúsque constitutionis spe explorata, ut à Metrodoro scriptum est, continetur; certè hæc utilitas, et quidem summa (sic enim censent) cum honestate pugnabit. Nam ubi primum prudentize locus dabitur? an, a conquirat undique suavitates? quam miser virtutis famulatus servientis voluptati! Quod autem munus prudentize? an legere intelligenter voluptates? fac nihil isto esse jucundius; quid cogitari potest turpius? Jam, qui dolorem summum malum dicat, apud eum quem habet locum fortitudo, quæ est dolorum laborúmque com temptio? quamvis enim multis in locis dicat Epicurus (sicut hic dicit) satis fortiter de dolore; tamen non id spectandum est, quid dicat, sed quid consentaneum sit ei dicere, qui bona, voluptate terminaverit; mala, dolore: ut, si illum audiam de continentià & temperantià; dicit ille quidem multa multis locis: sed aqua hæret, ut aiunt; nam qui potest temperantiam laudare is, qui ponat summum bonum in voluptate? est enim temperantia libidinum inimica: libidines autem, consectatrices voluptatis.

Atque in his tamen tribus generibus, quoque modo possunt, non incallide tergiversantur. Prudentiam introducunt, scientiam suppeditantem voluptates, depellentem dolores. Fortitudinem quoque aliquo modo expediunt, cum tradunt rationem negligendæ mortis, perpetiendique doloris. Etiam temperantiam inducunt, non facillime illi quidem, sed tamen quoquo modo possunt: dicunt enim, voluptatis magnitudinem doloris detractione finiri. Justitia vacillat, vel jacet potius, omnésque eæ virtutes, quæ in communitate cernuntur & in societate generis humani: neque enim bonitas, nec liberalitas, nec comitas esse potest, non plus quam amicitia, si hæc non per se expetantur, sed ad voluptatem utilitatémve referantur.

Conferamus igitur in pauca: nam, ut utilitatem nullam esse docuimus, que honestati esset contraria; sic omnem voluptatem dicimus honestati esse contrariam. Quo magis reprehendendos Calliphonem & Dinomachum judico, qui se dirempturos controversiam putaverunt, si cum honestate voluptatem, tanquam cum homine pecudem, copulavissent. Non recipit istam conjunctionem honestas, aspernatur, repellit. Nec verò finis bono-

rum & malorum, qui simplex esse debet, ex dissimilibus rebus misceri & temperari potest. Sed de hoc (magna enim res est) alio loco pluribus. Nunc ad propositum. Quemadmodum igitur, si quando ea, quæ videretur utilitas, honestati repugnat, dijudicanda res sit satis est suprà disputatum: sin autem speciem utilitatis etiam voluptas habere dicatur, nulla potest esse ei cum honestate conjunctio; nam, ut tribuamus aliquid voluptati, condimenti fortasse nonnihil, utilitatis certè nihil habebit.

Habes à patre munus, Marce fili, meâ quidem sententiâ magnum; sed perinde erit, ut acceperis: quanquam tibi hi tres libri inter Cratippi commentarios, tanquam hospites, erunt recipiendi. Sed ut, si ipse venissem Athenas (quod quidem esset factum, nisi me è medio cursu clarâ voce patria revocâsset) aliquando me quoque audires: sic, quoniam his voluminibus ad te profecta vox mea est, tribues his temporis quantum poteris; poteris autem, quantum voles. Cum verò intellexero, te hoc scientiæ genere gaudere; tum & præsens tecum propediem, ut spero, & dum aberis, absens loquar. Vale igitur, mi Cicero, tibíque persuade, esse te quidem mihi carissimum; sed multò fore cariorem, si talibus monumentis præceptísque lætabere.

FINIE.

## RECOMMENDATIONS

## TO WILLETS' GEOGRAPHY,

Just published and for sale by P. Potter, Poughkeepsie.

Mr. DANIEL H. BARNES, A. M. Principal of Dutchess County Academy, whose reputation as a public Teacher of Youth, stands as high as that of any man in the state, has politely communicated to us his opinion, in the following note—

Poughkeepsie, 2d June, 1814.

Mr. Potter,

I have received a copy of your "EASY GRAMMAR OF GROGRAPHY," and in answer to the request therewith communicated, I am happy to inform you, that the book, as to its plan and arrangement, meets my entire approbation. The method of placing the exercises immediately after each principal division of the globe. and making them include all the important facts previously laid down, appears to be admirably calculated to facilitate the rapid and correct progress of the students. The pro-priety of closing with astronomy is obvious. The maps are neatly executed, and being bound separately from the book, will be highly useful and convenient. I do not hesitate to say, that in my estimation, this compendium of geography, is preferable, as a first book, to any which I have seen. I shall adopt it immediately in my department, and recommend it to the other mastera in this institution.

> Yours respectfully, D. H. BARNES

## RECOMMENDATIONS.

Mr. R. O. K. Bennett, from whom the following letter has been received, is a teacher of the first standing and respectability, who has for many years been employed in the city of Albany.

ALBANY, June 24, 1814.

Dear Sir-Your " Easy Grammar of Geography," and accompanying Atlas, have been duly received. As an elementary book, it is justly entitled to a preference to any I have seen on the subject. It supplies what has long been wanting in common schools and academies, and what I have frequently heard called for-an easy epitome of Geography, at a moderate price, and on a pian calculated to exercise the ingenuity, as well as the memory of pupils. Thoroughly convinced of its utility, I shall lose no time in introducing it into my school; and shall be much rejoiced to find it soon in general use. The astonishing and truly gratifying changes which have taken place in the political aspect of Europe, will render it necessary for the compiler to make in a second edition (which I hope a discerning public will soon call for) some triffing alterations. Wishing you all the success to which the merits of this book justly entitle you, I remain,

Your obliged humble servant,

R. O. K. BENNETT.

Mr. P. Potter.

Mr. John Griscom, a Teacher of the first respectability in the city of New-York, has favored us with the following note.

I have examined an "Easy Grammar of Geography" prepared by Jacob Willets, and do not hesitate to say, that the author, in my opinion, has fully attained the object he had in view; viz. to improve the popular little work of Goldsmith, and especially to adapt it more completely to the youth of this country. Thus improved, I consider it as one of the best Geographical compends for the use of American Schools, which has yet been published, JNO. GRISCOM.

New York, 7 mo 9th, 1814.

a:

w.m



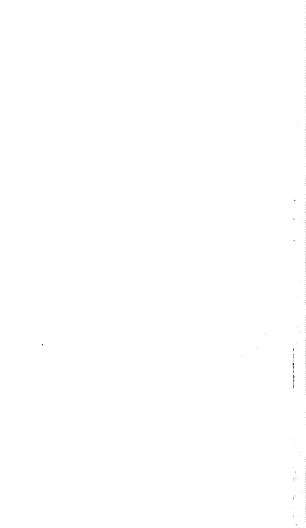

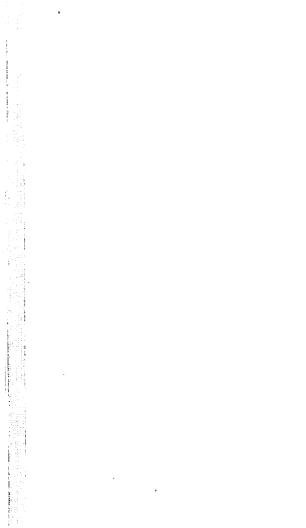

FEB 1 1 1931



